

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2







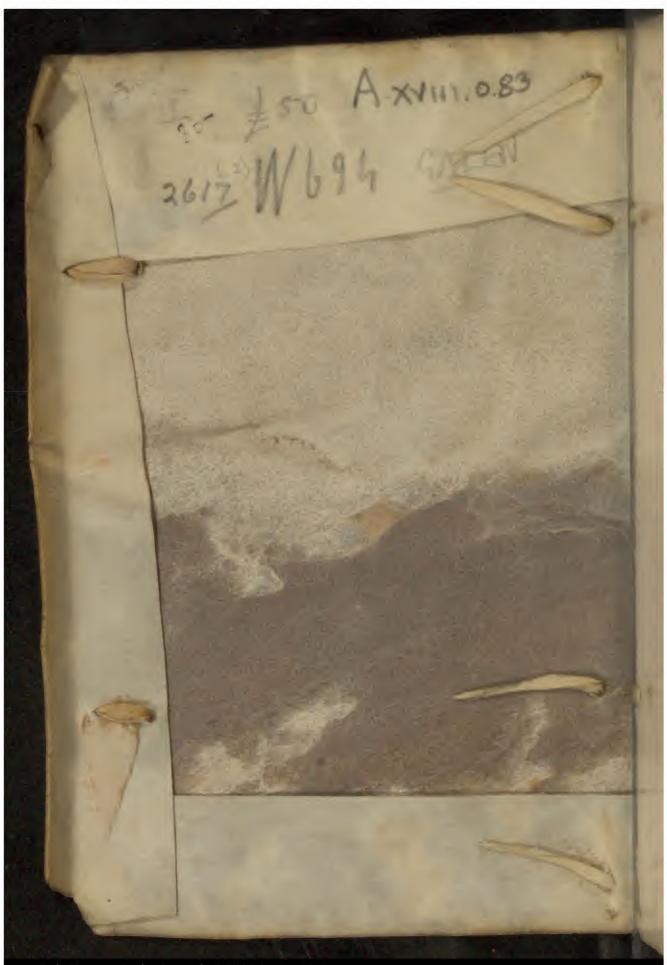

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2

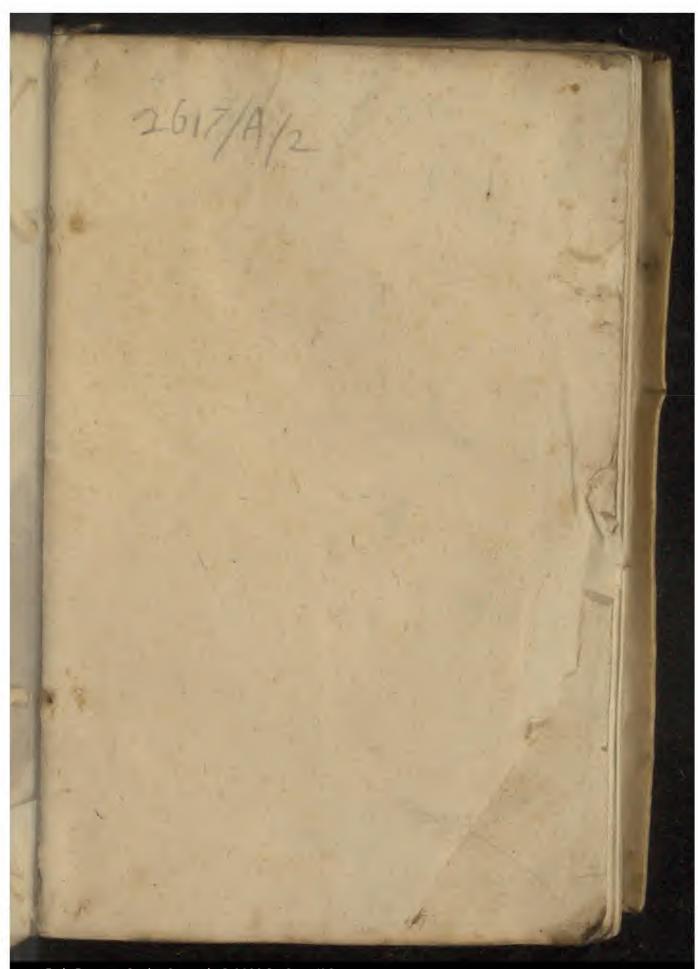

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2

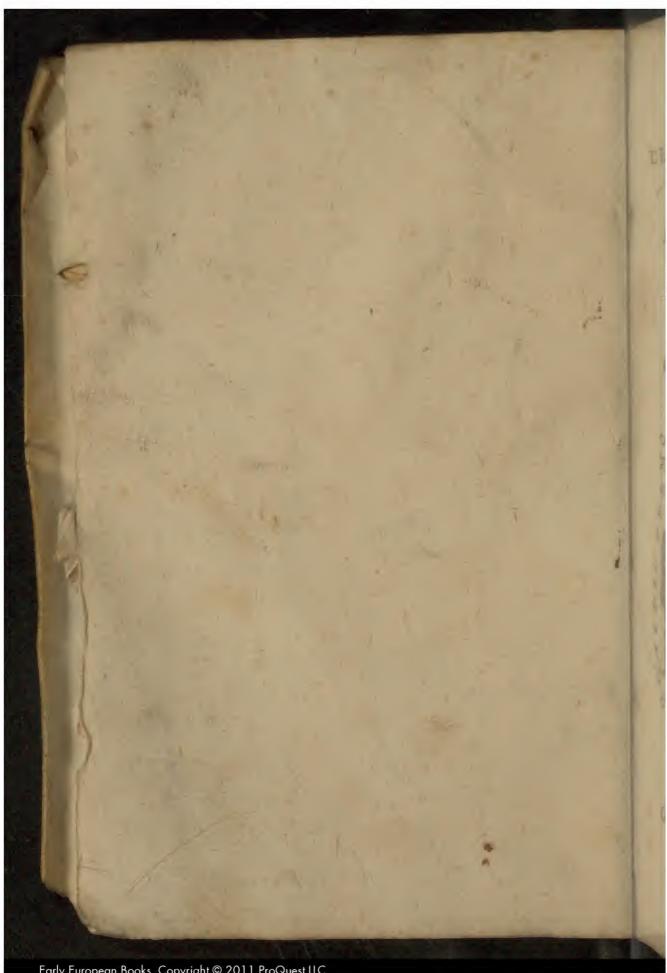

# DIGALENO

DELLI MEZZI, CHE SI POSSONO tenere per conservarci la sanita.

RECATO IN QVESTA LINGVA
nostra da M. Giouanni Tarcagnota.



E ILMIOFICOLO



Co'l privilegio del sommo Pontesice Paulo I I I. & dell'Illustrissimo Senato Veneto per anni X.

Jik June.

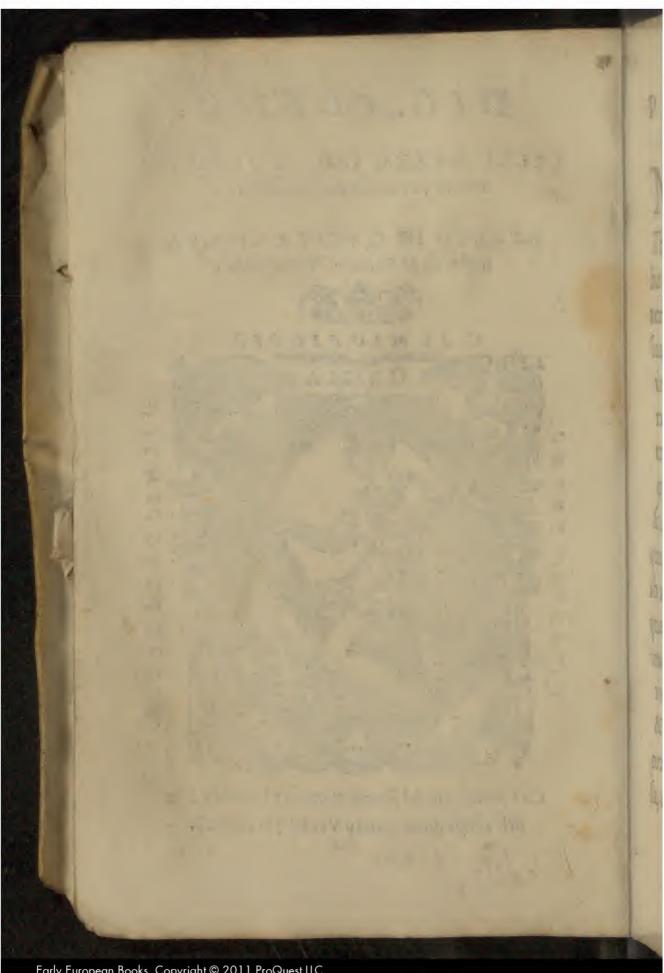

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2

## PAVLVS PAPA. III.

Motu proprio &c. Cum sicut dis lectus filius noster Michael Tramezinus bibliopola Venetus no bis nuper exponi fecerit ad commus nem omniu studiosorum utilitatem, sua propria impensa diuersa opera La tina, & Italica: ipsa Italica tam ex Lati no, & Hispano ac Gallico idiomate translata, quam Italice facere minime que translata: hactenus non impressa, imprimi sacere intendat, dubitet que, ne huiusmodi opera postmodum ab aliis sineeius licentia imprimantur quod in maximum suum præiudiciú tenderet. Nos propterea eius indem nitati consulere uolentes, motu simili, & certa scientia eidem Michaeli, ne prædicta opera hactenus non impref sa, & per ipsum imprimenda, per des

cem annos post eorundem operum uelcuiuslibet ipsorum impressionem a quoqunque sine ipsius licentia impri mi aut uendi, seu uenalia teneri pos sint, concedimus & indulgemus, inhi bentes omnibus, & singulis Christi sie delibus, tam in Italia, quam extra Itas liam existentibus, præsertim bibliopo lis, & librorum impressoribus, sub ex communicationis latæ sententiæ, in terris uero, S.R.E. mediate uel imme diate subjectis etiam ducentorum du catorum auri cameræ Apostolicæ ap# plicandorum, & insuper amissionis li brorum pæna toties ipso facto, & ab sque alia declaratione incurrenda, quo ties contrauentum fuerit, ne intra des cennium ab impressione dictorum o perum, uel cuiuslibet ipsorum, respecti ue computandum, dicta opera tam La tina, quam Italica hactenus non ims

pressa, & per ipsum Michaelem impri menda, sine eiusdem Michaelis expres sa licentia, dicto decennio durante îm primere, uendere, seu uenalia habere uel proponere audeant, mandantes universis uenerabilibus fratribus no stris archiepiscopis, episcopis, eorumg uicariis, in spiritualibus, generalibus, & in statu temporali. S.R.E. etiam legatis, & uicelegatis sedis Apostolicæ acipsius status gubernatoribus, ut quo ties pro ipsius Michaelis parte fuerint requisiti, uel eorum aliquis fuerit res quisitus, eidem Michaeli efficatis des fensionis præsidio assistentes præmis sa, ad omnem dicti Michaelis requisi tionem, contra inobedientes, & rebels les per censuras ecclesiasticas etiam sæ pius aggrauando, & per alia îuris res media authoritate Apostolica exequa tur:inuocato etiam ad hoc, fi opus fue

rit, auxilio brachii secularis, non obs stantibus constitutionibus, & ordina tionibus Apostolicis, cæterisque cons trariis quibuscunque: & insuper quia difficile admodű esset presentem mo tum proprium ad quælibet loca des ferri, uolumus, & Apostolica authoris tate decernimus, ipsius transumptis uel exemplis, etiam in ipsis operibus impressis, plenam,& eandem prorsus fidem ubique tam in iuditio quam ex tra haberi, quæ præsenti originali has beretur. & quod præsentis motus pro prii sola signatura sufficiat, & ubique fidem faciat in iuditio, & extra, regula nostra in contrarium acta non obst. Placet. A.

# 1548. Die xvi. Februarij. In Rogatis.

Che per autorita di questo Conseglio, sia concesso al sedel nostro Michele Tramezzino libraro, che per anni X. prossimi alcuno senza permissione sua non pos sa stampar, ne far stampar, ne uendere in questa citta, e in cadaun altro luogo del Dominio nostro, ne altro ue stampati in quelli ueudere l'opera di Galeno de sani tate tuenda, e de curandis animi morbis, tradota in uol gare p M. Gioăni Tarchagnota Gaetano, e le opere legali di M. Antonio Massa Gallesio, sotto pena alli co trafacenti di peder le opere, e di ducati ducento per cadauno, da essere diuisa perterzo fra l'anccusator, il ma gistrato, che fara la esecutione, et lui supplicante: il qual sia obligato di osseruare quello, che per le leggi nostre e disposto in materia di stampe.

Hieronymus Falcon.
Duc.Not.

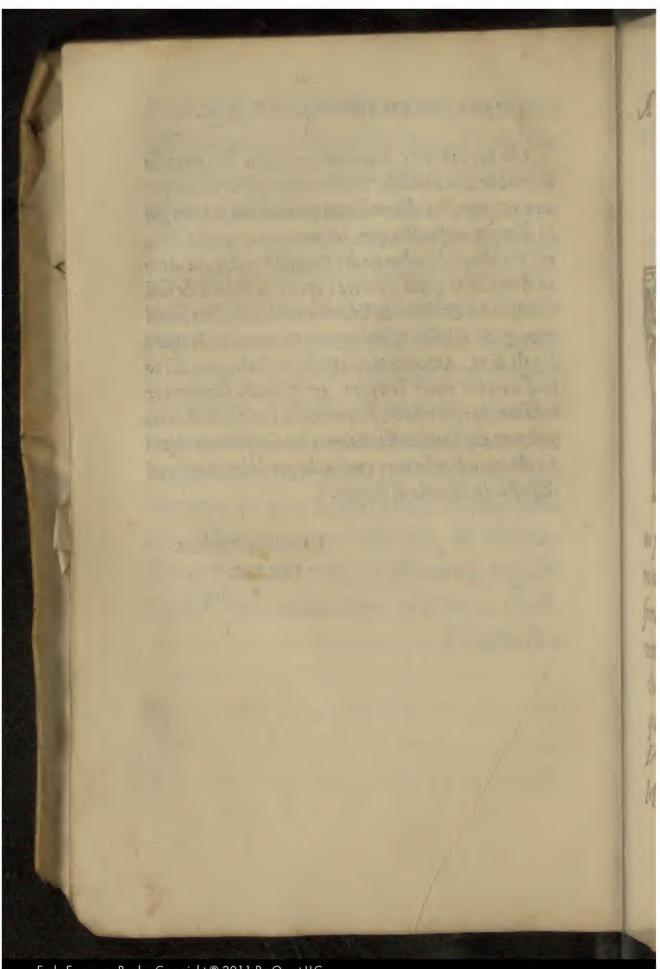

# A L MAGNIFICO M. Dominico V eniero del clarissimo M. Andrea. Michel Tramezzino.



E io potesse mas gnifico Signor mio cosi addopes rarmi per la sanis ta uostrascome io bramerei di far: losnonui sarei me

no pronto in effetto, di quello che io sono no in dedicarui di quei libri, che di cono servare la vita sana danno ottimi pres cetti. Ilche debbe de siderare ciascuno, che desia di passar tranquillamente que sta vita. Et havendo intitolato à Vostra Magnificenza l'opera di Marsilio Ficino, e poi quella di Ar

naldo di Villa Nuoua di conseruar si la sanita, non mi pareua che fusse con, ueneuole inuiare adaltri l'opera di Ga leno pur à mantenimeto della sanita co suoi precetti accommodata se sendo que st'autore per la sua eccellenza tanto so praglialtri scrittori di medicina laus dato, che non è riputato di medicina perito chi da Galeno nel medicare si scostase non lo studia attentamente: e per non rauoghere in poche parole la profonda dottrina sua in que sta mater ria, non mi estendero à ragionarne, e meno uoglio pormi il commendare con molte parole la sanita, quando che non solamente gli buomini, à quella studiano e quella bramano, ma gli animali an corasmolti de quali con herbe e con pies tre studiano di conseruarlasi: mostrano do à tutti l'esperienza che la sanita

con ogni via possibile si debbe mantenio re. Pigli adunque V ostra Magnisio cenza il Galeno silquale pur bora faco ciamo parlare in Italiano à commune beneficio de nostri se rendasi certa che l'animo mio vi de sia quella sana e lunga vita sche ricercano le virtu di quella se bramano i virtuosi, à i quali sarebbe gratissima una vita perpetua di Vos stra Magnisicenza alla quale di cuos re mi ricomando.

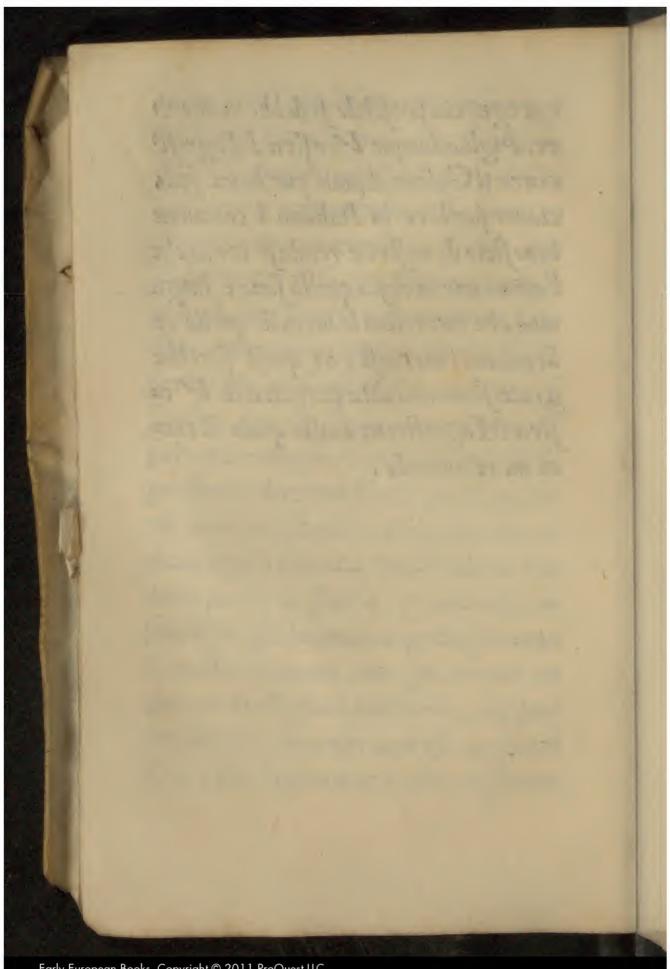

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2

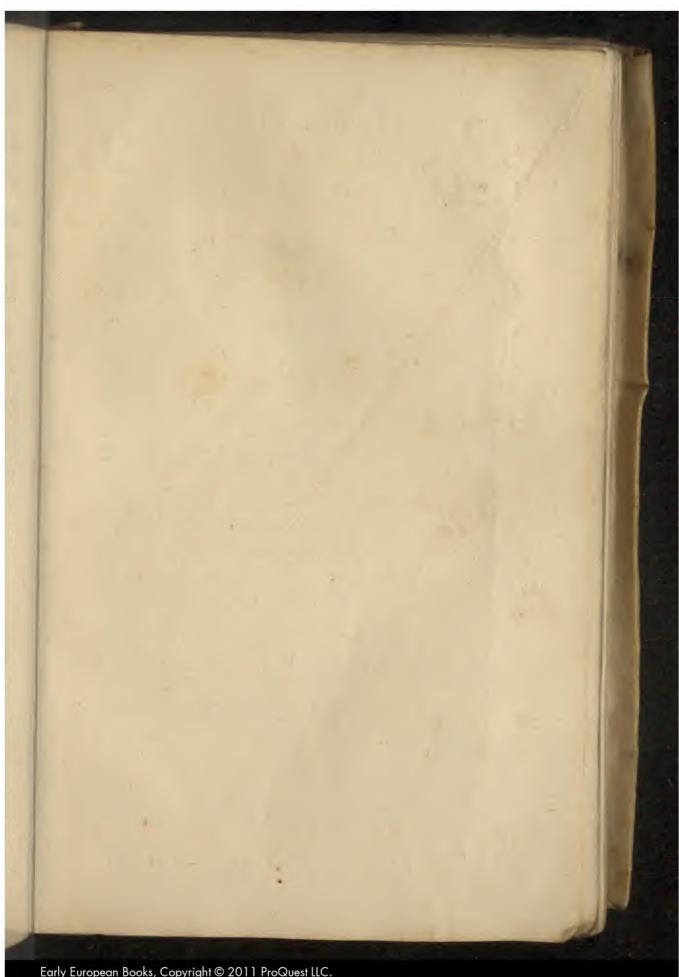

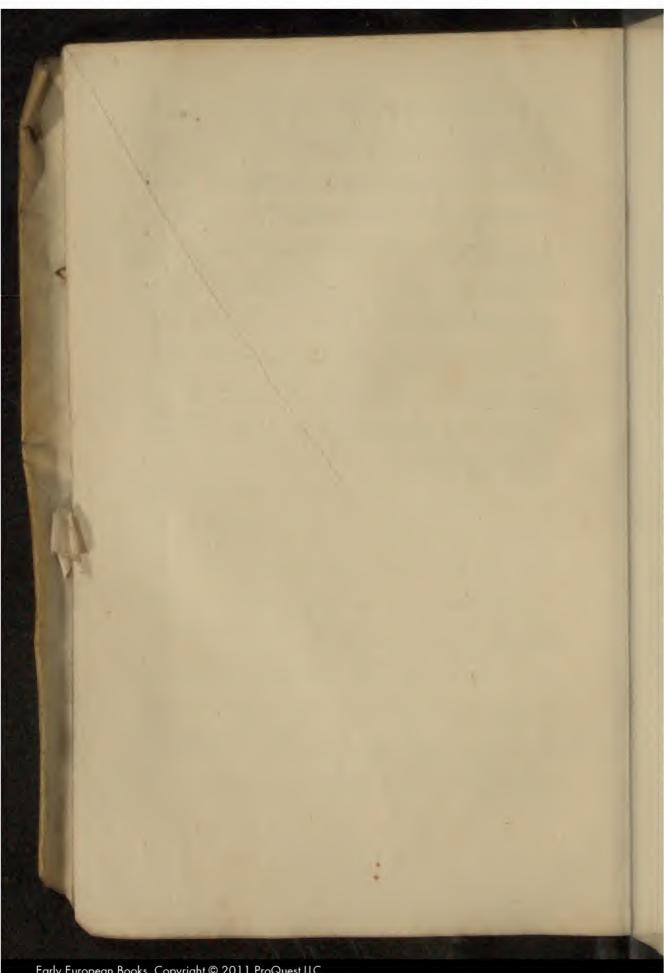

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2

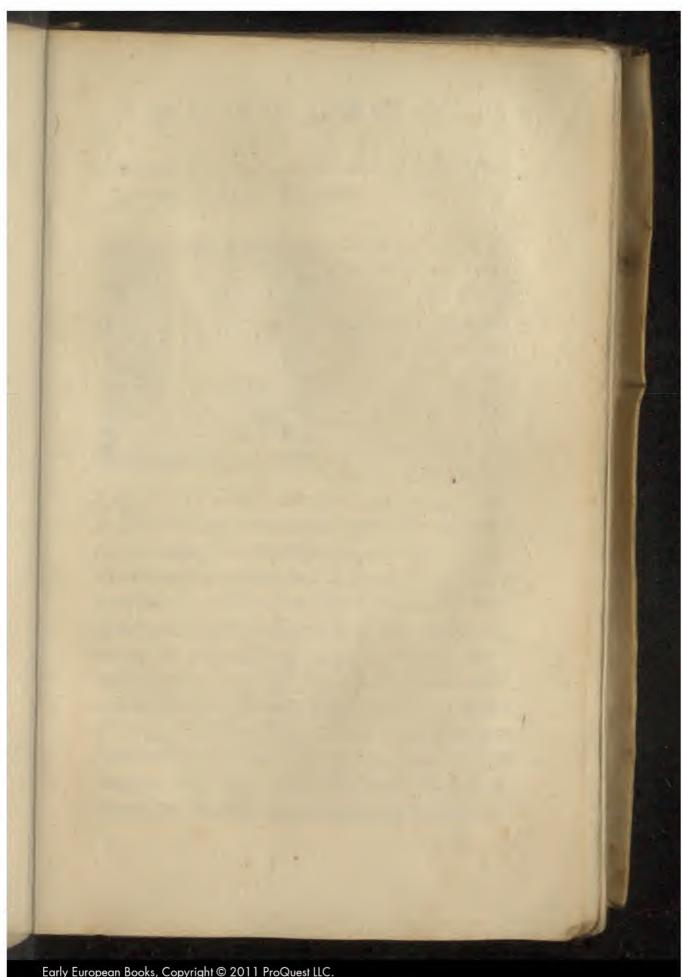

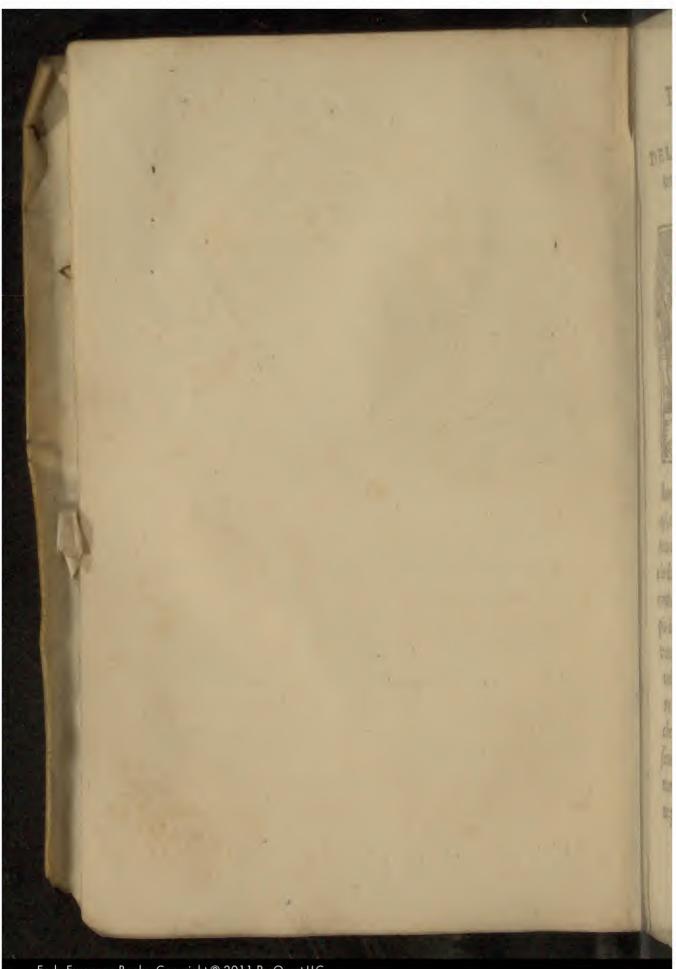

# DI GALENO.

DELLI MEZZI, CHE SI POSSONO tener per conservarci la sanita. Cap. I.



(come habbiam detto al=
troue) quella arte, che di
conferuare il corpo h=
mano ha cura, la divide=
remo hora in due parti,
l'una delle quali chiama=
remo faculta di coversa
re la sanita nel corpo,
l'altra di cacciarne via di

lungo la infermita. Et hanno queste due parti gli uffi=
cij, e le operationi loro contrarie, perciò che à la prima
tocca di conuersare, e mantenere sano di lungo l'habito,
e lo stato del corpo humano, à la seconda, di cambiarlo
e mutarlo da un essere in un'altro. E perche la sanita è
piu degna del morbo, e'l precede anco di tempo, noi
trattaremo prima del modo, come si debba la sanita
conservare, e appresso à qual guisasi possa caccia=
re il morbo via. E per apertamente conoscere, e vedere
che cosa si sia questa affottione del corpo, che chiamiamo
sanita, vi ha una via che è ad amendue queste faculta com
mune, perciò che non sapendo noi, che cosa ella si sia, co=
me potremo ò havendola conservar laci, ò perdendola ri

#### COME SI POSSA LA SANITA

cuperarlaci? Di questa materia habbiamo noi scritto altroue, e mostro come la sanita delle parti similari (che sono quelle in noi, che si possono in simili altre parti di= uidere, come è la carne, ò l'osso il neruo, e simili) non è altro, che una certa conuenientia e proportione del cal do, del freddo, dell'humido, e del secco. E come la sanita poi delle parti istrumentali consiste nella compositione, nel numero, nella quantita, e figura delle similari istesse. Chi potra dunque queste cose ben conseruare sera egli ottimo guardiano della sanita, e le conseruera bene co= lui, che si trouera hauere notitia di tutte le maniere onde si possano elle uitiare e corrompere: perciò che co= me se no susse il corpo nostro ad affettione e passione al cuna soggetto, no hauremmo bisogno di alcuna arte, che hauesse cura di guardarlo di male, cosi essendo egli hora ad infinite affettioni is posto, ricerca una arte, che tutte queste sue incomodita conosca, e che nel possa tenere lon tano, e securo. Or dunq; le cose, che possono il corpo no stro offendere, e uitiar, sono di due maniere, altre co noi steßi nate, quasi da una medesima radice, e perciò ineui= tabili, altre che non nascono da noi, ne in noi stesi, e che si possono perciò euitare, e fugire:ma che non meno gia che quelle prime, offendono e consumano il corpo no= Stro. Ma ragioniamo separatamente di ogn'una di que= ste parti. I principij della generatione nostra sono il san gue, e'l seme gentile, il sangue è come una certa acconcia & attamateria à torre ogni forma, che il maestro le dia il seme genitale e quasili maestro istesso, ogn'un di

### CONSERVARE LIBRO I. 2

loro vien composto di humido, di secco, di caldo, di fred= do, ò pure (se uogliamo la essenza piu tosto, che la qua lita de gli elemeti nominare) di acqua, di terra, di fuoco, di aria. Questo istesso s'è mostro in quel libro, che scrit to habbiamo de gli elementi, secondo il parere d'Hippo= crate. Ma différiscono poi trase il sangue, e'l seme geni tale nella quantita della loro mistura, e temperamento: perciò che il seme participa piu della sustantia del fuoco e dell'aere, il sangue piu della sustantia dell'acqua, e del= la terra, benche nel sangue anco il caldo auanzi il fred= dose l'humido, il secco. Di che nasce, che egli si possa ra= gioneuolmente chiamare humido, e non gia secco alla gui sasche è ii pelosò l'osso. Il seme medesimamente è piu sec co del sangue, ma è anco egli humido e flusile. E così da amendue queste parti ha la generatione nostra princi= pio da l'humido; ma non bisognaua gia questo humido mantenerloci, e serbarloci di lungo, hauendo à generar= sene i nerui le arterie, le uene, le ossa, le cartilagini, or altre simili cose: Onde perciò bisognaua, che tosto nel principio della generatione ui fusse su copiosemente quello Elemento, che ha uirtu di deseccare, come e à pun= to di sua natura il suoco. Ha medesimamente questa sor= za la terra (perciò che ella non è altro in effetto, che una cosa secca) manon bisognaua troppo di questa materia traporne ne i principij, uolendo fare che quello, che na= scere ne doueua, fusse douuto essere humido: là doue del fuoco non si puo dire cosi, perciò che non fa nulla, che in questamistura ui sia piu parte di lui, tanto però, che no

#### COME SI POSSA LA SANITA

bruci, e consumi, ma à bastanza desecchi la qual misura basta ancho à dare una debita agilitane moti. Questo fuoco dunque è quello, che primieramente unisce, e rac= coglie insieme quel che si truoua conceputo nella matri cese che il fa crescendo à poco à poco andare inanzi. On de diuenuta questa materia piu secca, viene à mostrare quasi certi primi lineamenti di tutte le mebra del corpo. E deseccandosi ancho piu, non solamente mostra questi Igrossamenti e quasi adombrature delle parti del corpo; ma la perfetta figura ancho di loro. Nato poi questo par to al mondo ne viene medesimamete del continovo cresce do in grandezza, e facend osi ogni hora e piusecco di se stesso, e piu gagliardo, fin che giunga à quel supremo au mento, che chiamano i Greci Acme, che no uuole altro di re, che una pfetta & integra età, come suole essere il fio re della giouentu. Alhora ogni aumeto si ferma: per no potere piu l'ossa crescere & auanzare, merce della sicci ta. Amendue i uasi e dello spirito, e del sangue (che sono le arterie, e le uene) si stédono, & ampliano in lato. E co si tutti gli altri mebri finalmete non solo diuentano ro bustisma si trouano ancho nelle loro piu sopremese com piute forze giunti. Nel tempo seguente poi, per cio che ogni parte del corpo ne uiene piu del debito deseccadosi non solamete serà ogni mebro piu inetto à l'officio suo; ma ne diuentera il corpo istesse piu macro, e piu delica= to che prima. E per che in processo di tempo si desecche= ra ancho piu, si farà non solo piu macro, ma rugoso an= chose le membra impotentise deboliser à lor debiti mo=

#### CONSERVARE LIBRO 1. 3

ti inette. Il quale affetto chiamiamone gli animali uec= chiezza:nelle piante chiamano i Greci Auansi, che noi potremmo Aridita chiamare: quasi che nelle piate ancho non uegna per altro la uecchiezza, che p souerchia fic= cita. Questa dunque è una innata necessita della corrot tione, omerito di ogni corpo, che si genera. L'altrane cesita pur innata, eche si uede ne gli animali specialme te si è quel deflusso, e mancameto di tutta la sustantia del corpo, che quello innato calore del continuo deseccase co suma. E queste incomodita della uita, perche si trouano col corpo stesso innate non e niuno, che le possa euitare e fugire. Le altre poi, che à queste uan dietro, si possono ben con la prudentia e colbuon discorso euitare. E que= ste, che euitare si possono, no hanno altrode l'origine lo ro, ne nascono in noi, se no quado uogliamo à le due pri me gia dette incomodita remediare, e correggerle, p cio che trouandosi tutto il corpo de li animali in cotinouo deflusso, e mancameto della sustătia sua, se non si soccor re con un'altra simile sustantia, che in uece di quella, che del continuo si perde, rientri, ella certo à poco à poco se cosumerà, e disfara tutta. Onde per cio la natura (come io penso) diede tosto da principio no solamete à gli ani mali, ma à le piante ancho certe innate uirtu di desidera re sempre, or appetere quel, che lor maca, per cio che chi insegnò mai à niuno il mangiare, il bere, il respirare? La natura istessaci die da principio tosto col nostro nasci= mento tutte queste faculta. Col cibo dunque noi rifaccia mo tutta quella piusecca sustătia, che si ua del cotinouo

a iij

#### COME SI POSSA LA SANITA

perdendose mancando in noise co'l bere rimediamo à quella parte piu humida, che si desecca, e consuma nel corpo. Et à questo modo rechiamo nella sua prima con= uenientia, e proportione amendue queste cose. Nel mede simo modo noi ci conseruiamo co'l respirare e co'l batte re delle arterie, la debitamisura della sustantia de l'aere, e del fuoco, che habbiamo in noi. Delle quali cose tutte noi in altri nostri libri habbiamo particularmente par= lato. E perche sono assai al proposito di questo presen= to discorso, giudichiamo, che si debbano leggere prima, e tegliere come per un fundamento di quanto qui diremo: perciò che mancando, e perdendosi del continouo in tut= ti gli animali qualche particella di sustantia per lo ca= lore, che hanno in sestessi innato, ne potendosi altramen te conservare emantenere nella debita misura, che con l'aiuto del mangiare, del bere, del respirare, e del moto delle arterie, bisogna di necessita questo soccorso por= gerli. S'egli si potesse applicare, e quasi una colla attac= care, et impastare per tutto il corpo dell'animale altret tanta sustantia, quale à punto e quella, che di per di con tinouamente li si manca, sarebbe una ottima, e Salutifera cosa. Mapoi che quello, che in ogni parte del corpo si p de , è della medesima natura co la particella istessa, che se ne diminuisco, e niuna delle cose, che si mangiano, ò che si beuono, si affa punto co lei, su bisogno che la natura mu tasse prima, e coquocesse, el piu che fosse posibile, facesse tutte queste cose à la sustantia, che del corpo si perde, si= mili, atte à nudrirlo, or a recarlo nel suo primo esse

#### CONSERVARE LIBRO I. 4

re. Mentre che si fa questo donque, se qualche parte di queste cose istrinseche non si conquoce, ne si fa alla sustă tia del corpo, simile, ella non si applica, ne diueta una co sa istessa co'l corpo, anzi come superflua ne ua per li luo ghi interni e piu ampi di quello, flutando, & erran= do. Onde ne e stata dai Greci chiamata Paritto= matescioè superfluitasescrementosò sterco che noi dicia mo. Poi che dunque il mangiare, il bere è cosa così à tutti gli animali necessaria, e che di loro questi escrementi si generano, gli ha la natura provisto non solamente di al cum istromentische segrenose scacciano questi escremen ti uiazma ha dato anco à questi istesi istromenti alcune proprieta e forze, che alcuni di loro attraheno il buono à sesaltri ad altri il mandanosaltri caccianose spingono u ia gli escrementi; fuori. Onde per mantenere sempre il corpo netto, e di queste superfluita uacuo, bisogna, che non siano deboli questi istromenti, ne à gli officij loro impotenti, ne impediti à potere delle loro faculta seruir si. Ecco mostre due strade del uiuere sano, l'una reso= cillando, e supplendo à quello, che si diminuisce, e si per= de nell'animale, l'altra cacciando uia gli escrementi fuo rise tenendone il corpo mondo. Che gia la terza strada, che serue à fare, che non s'inuecchi molto per tempo, si accompagna necessariamente con le due gia dette:perche quando queste due co'l loro debito ordine procedono, supplendo à quello, che nell'animale si disfa, e si perde, e cacciando uia escrementi, non solo ne mantengono il corpo sano, ma lo conseruano anco molto di lungo nel

a iiij

#### COME SI POSSA LA SANITA

suo uigore, et saldezza. Del che appresso si ragionerà. Seguitiamo hora il nostro incominciato ragionamento, per che piu chiaramente si uegga, quante e quali siano le strade, à i mezzi, che ci possono la sanita conservare. Si e giamostro, come io penso, che se il corpo nostro non fosse à passione alcuna soggetto, à la guisa, che è il Dia mante, ò un'altra simile cosa, non haueremmo bisogno di arte alcuna per conservarloci. Ma poi che sono due le ca gioni della nostra corrottione, e disfacimento, l'una in= terna et innata in noi, l'altra estrinseca, bisogna co mol ta cura, e prudentia procurarui il rimedio. Si è detto, co me per due uie si puo internamete disfare il corpo, l'una e ò la uecchiezza, che lo disfa, e lo risolue, ò il continouo mancamento e deflusso della sustantia di lui, l'altra è la generatione de gli escrementi, che conseguita al mangia re o al bere. Et à questo modo si disfa come da se stesso, e per cagioi interne il corpo. Le cagioni istrinseche poi sono molte:ma quella, che non si puo à niun conto dal cor poistesso disseperare, anzi che è sempre seco, e quasi una cosa innata, e senza laquale non si potrebbe uiuere, si è l'aere, che lo circoda à torno. Le altre cagioni no si strin gono di necessita con essono ine ui banno tempo alcuno determinato, L'aere che ci è sempre ò torno, ci offende fa cendoci ò troppo caldi, à troppo freddi, ò troppo secchi, ò troppo humidi. Le altre cagioni istrinseche poi ci noc ciono, per che ci premono, ci distraheno, ci impiagano, ò ci tolgono dal luogo suo qualche membro. Qui nasce una quistione lo gica, che ha da amedue le parti, ragio=

#### CONSERVARE LIBRO I. 5

ni, percio che dicono alcuni, che la cura di tutte queste co se appartiene à l'arte, che e di conservare la sanita: al= tri uogliono, che questa arte non si impacci se non con quelle cosesolo, che scaldano, raffreddano, humettano, e deseccano: perche dicono, che non è arte alcuna à pote= re ne conoscere, ne euitare il male, che per qualche colpo, o feritaso simile altre uie istrinseche ci offenda il corpo. Mail mio intento non e di qui disputare simili questio= ni. A mebasta togliere quello, che l'una parte, e l'altra confessa, cio è che ogn'un uegga chiaro quelle cose, che con ferire, ò percuotere, ò con altro simile modo, ci offen dono, e tol gono la sanita, e che non sono cosi à tutti no= te quelle altre, che con lo scaldarci, ò raffredarci, ò hu= mettarci, ò deseccarci ne impediscono il uiuere sano. La= sciando dunque le cose à tutti note, di quelle ragionare mosche poco note sonosper che ne possa à tutti utilitase guire:poi che qui solo habbiam gli occhi, di mostrare co me si debbail morbo fuggire, e non di andare risoluen= do quistioni cavillose. Ritornando dunque al nostro raggionamento replichiamo particolarmente quelle cose, che noi qui come fondamenti presupponiamo. E prima teniamo per cosa chiara e uera, che la sani= ta assolutamente non è quel mezzano temperamen= to, ne quella debita conuenientia de gli Elementi, de i quali noi costiamo, come hanno quasi tutti gli anti= chi scritto, ma quel temperamento, e conuenientia so= lo, che è delle parti similari, come s'è gia da noi di= mostrato altroue. Appresso presupponiamo, come

habbiamo anco altroue mostro, che la sanita delle parti del corpo istrumentale consiste nella figura, nel nume= ro,nella quantita, e compositione delle parti similari. Nel terzo luogo habbiamo per uero, che dalle operatio= ni naturali altrui, possiamo facilmete giudicare della sa nita di quello. Finalmente diciamo, che alcuna sanita è perfettißima compiutißima,esenzaniun mancamento, alcuna altra cosi persetta e compiuta, e laquale si sten= de e dilata molto. Benche noi tutte queste cose habbiamo altroue con efficacissime ragioni confirmate e mostre, no resteremo però qui anco di dimostrarle. Chi uorra bene queste cose intendere, uorrei, che leggesse ogni modo quel libro, che noi intituliamo Trasibulo, doue andiamo inuestigando à quale arte si sottoponga questa, che è di conseruare la sanita. Vorrei, che leggesse anco quell'al= tro nostro libretto de l'ottimo stato del corpo nostrose quell'altro, che noi chiamiamo del buono habito del cor= po. Sono breui amendue, e gioueranno molto per intel= ligentia delle cose, che qui diremo, come anco ui giouera assai hauere letto quell'altro, che noi scriuiamo de gli elementisecondo la opinione d'Hippocrate. Fatti que= Sti fundamenti incominciaremo à questo modo à trat= tare della maniera del conseruarci la sanita. Non essen= do altro la sanita, che una certa conuenientia, e propor= tione, poi che ogni conuenientia, è di due maniere, l'una uera, e persettisima senza niuno mancamento, l'altra non cosi persetta, ma che qualche poco le manca, per es= sere, come la prima, compiuta, diciamo essere medesima=

#### CONSERVARE LIBRO I. 6

ED)

mente di due maniere la conuenientia, e proportione del la sanita: una compiuti sima, e perfettisima, l'altra non cosi ne compiuta ne persetta, ma tale però, che non ne uie ne l'animale aggrauato ne leso. Qui anco nasce un dub= bio piu tosto logico, che necessario: perche dicono alcuni che non possa à niun conto essere uno piu sano, che un'al tro, ne che si possa questo affetto, che noi chiamiamo sa nita, notabilmente estendere, ne diletarsi, ma che sia sem pre una istessa, e d'una medesima misurasenza poterle dare nome ne di maggiore, ne di minore sanita. Ma à me pare che un corpo possa e piu e meno sano essere, non al tramete che il uediamo esfere piuse meno bianco. E que= Sto si puo chiaramete p due uie dimostrare: la prima si caua dal mutamento, che noi ueggiamo in un corpo pla uarieta delle eta auenire: pciò che se da che l'animale na sce bisogna (coe s'e detto di sopra) del cotinouo sempre il suo teperamento alterarsi, e la sanita consiste nella qualita del teperamento, poi che questa qualita no è mai quella istessa, bisogna cocludere, che non e ne anco posi bile, che si possa la medesima sanita conseruare, e matene re in tenore istesso di lungo. La seconda ragione non me no di questa, euidente, si togli dalla differentia, che noi ueggiamo esfere nelle attioni istesse dell'animale, pche non tutti quelli che sono sani, ueggono ugualmete co gli occhi,ma un ui uede meglio, un'altro peggio, ne tutti medesimamete odono co gli orecchi d'un modo:anzi in questa parte si troua nel piuse nel meno gran uarieta. Ne tutti corrono ugualmete co' piedi, ne co le mani ap=

# COME SIPOSSA LA SANITA predono, e finalmete no tutti d'un mo si seruono de gli ufficij de li altri mebri;ma questi melio,quegli peggio. Se la diuersita duq; delle attioni corrispode à la maniera del téperameto, noi uegnamo dalla ragione forzati à di re, che tăta è la uarieta de li teperameti, quante sono le differetie de le attioni: che s'alcuno in uece de gli tepera meti uolesse la uarieta delle copositioni, e stati del corpo piu tosto dire, pocomi importa. Per che duq; coprendia mo tutte le sette de li antichi, potremo àquesto mo argo metar. Tutte le scuole uoglion, che no sia altro la sanita, che una certa couenietia, e proportioe: noi diciao del cal do, del freddo, del humido, del secco: altri dicono de cor= picelli,e de i pori, altri di athomi, altri delle pti similari e chi d'una cosa, chi d'una altra: e couengono tutti, che se codo la couenietia e misura di queste cose, noi ci seruido poi de li ufficijde měbri nostri. Or duq; se noi uediamo oprarsi uari attioise bisogna dire che in ogni una di lo ro sia ancho uaria la proportione de gli elemeti, che noi habbiamo di sopra chiamata sanita. Egli si puo ancho senza altramente mentionare clemento argomentare à questo modo. Se à la compositione de mébri corrispondo no le sue operationi, tante seranno le compositioni, quan ta serà la uarieta delle operationi, E poi che à le compo sitioni delle membra corrispondono le attioni, di necessi tatante serano le differentie delle compositioni, quanta e la diuersita de l'operare: e pche questa diuersita e mol ta, serano ancho molte le compositioni. Se dunque la co= positione e stato delle mebra di tutti coloro che sono sa

ni, consiste in una proportione, ecouenietia, e se le com=

CONSERVARE LIBRO 1. 7

positioni istesse sono uarie, poi che sono ancho uarie le opationi:ne seguita che sono ancho molte e uarie le pro portioni delle copositioi istesse. Onde serano ancho mol te e narie le sanita, lequali ben che tra se particularmete différiscano: no sono però nel generale & in comune, in quato sono sanita, in altro tra se differeti, che scho que sto rispetto del piuse del meno, à punto come la biachez za della neue no differisce in nulla dalla biachezza del latte, in quato biachezza; ma si be rispetto à l'esser'piu ò meno l'uno del'altro biaco, coe anco la sanita di Achil le, inquato sanitazno è dalla sanita di Thersite differete, che elle : sono una cosa istessa; mabé differiscono in un cer to altro che: il che no è in effetto altro, che il rispetto del piuse del meno. Ne gia si puo diresche no siano uarie le attioni de tutti li huomini, ò che altrode questa dissomi gliazanascasche dalla copositione istessa delle mebrason de l'attioe si causa. Che s'alcuno ostinatamete chiamasse quelli solamete sani, i cui mebri pfettisimamete tutte le loro opationi oprasseroze dicesse, che no fussero sani que gli altri, che non cosi bene de l'ufficio delle mebra loro si seruisser, sappia ch'egli poe del tutto à terra il fondame ti di tutto questo trattato di coseruarci la sanita, al qua le habbiamo noi posto mano, pche s'egli si dispone di con seruarsi la sanita, che egli col suo stesso nascimeto tolse, e niuno di noi altri è sano: assai chiaro è che noi indarno questa fatica togliamo, e che è disutile e uana ogni arte, che di coseruar la sanita si scriua. Duque tacciamoci per 10 meglio, & imponiamo gia à l'incominciato ragiona= meto sine. Ma tutte queste difficultasi tolgono uia co la

cognitione de la ucrita, perche non solamente si chiama & e sanita quella persettase senza niun mancamento:ma quella altra anco, che non è cosi persetta; pure che non ci impedisca per l'uso de le attioni de la uita. Che gia tutti cercamo l's sanita, si per potere seruirci de le operationi necessarie à la uita nostra lequali ci uengono impedite ò interrotte, e tolte del tutto da le infermità, si anco per potere senza affanno, è molestia niuere, percioche ci tor mentano soperchio i dolori, che ci fa il morbo sentire. Quello stato e compositione del corposne la quale noi no sentiamo per cagion de doloristor meto alcuno, ne che siamo ne le attioni de la uita impediti, chiamiamo noi Sanita. Che se uorra alcuno piu tosto di altro nome chia marla, non potra per questo la uerita del sentimento tor cere, come ne anco quelli, che pongono una perpetua indispositione, e quasi morbo, ne' corpi. Se costoro que= St. indispositione ponessero, perche ogni corpo che si ge nerasha da principio seco innate le cause de la sua cor= rottione o interito, non altrimente che ha quelle de la gouernatione, come s'e da noi mostro di sopra, noi cer= to ne gli lodaremmo, ceme quelli, che hauessero probate cose e uere dette. Ma perche questo il dicono, facendo pari li statise compositioni de li corpi sanise de gli in= fermi, non posso ne loro lodare, ne il detto loro: paren= domi assai meglio ampliare questo significato de la sa= nita, che fure del continouo tutti gli huomini infermi & oppressi dal male. E se ben dicono costoro, che siano in noi i semi di tutti i mali, confessano anco nondimeno all to have the gler half of the large consent of the

essere cosi piccioli, che noi non li sentiamo per niun con to. Sia dunque pure (se uogliono) qualche affetto di do= lore in noistanto poco però, e cosi insensibile, che non ci offenda. Sianoui à lor posta le febri, ma cosi leggiere, che non si lascino punto sentire, e che no ne sia pioro cagio ne impedito l'huomo di potere li negotii e publici, e pri uati essequire, ne di entrare nel bagno, ò di ma giare, ò di bere, ò di oprare finalmente tutti gli altri suoi necessa= rij affari. E certo che quando la faculta de le membra no è impedita ne le operationi necessarie, dimostra piu to= Sto sanita, che il contrario, perche una debita di operare non tosto acenna assolutamente il morbo, saluo se ci ag= giugnessimo, e dicessimo, debilita di operare, che contra la natura di ciascuno auenga, percioche (come 10 penso). tutti uediamo male, se ci copariamo, e poniamo al para gone de la uista de le aquile, e del Lince, e confusamente e male udiamo, se ci compariamo à Melanto, che cosi sot tilissima udita hauease poco agili piedi habbiamo, se ad Ificlo miriamo, che per la sua agilita, e leggierezza cor rendo sopra le herbe non le piegaua, nel medesimo mo= do poco sera l'uso de le nostre mani, se à la gagliardia di Milone simira. E finalmente d'ogni membro parre= mo quasi stropiati emanchi, se si haura rispetto à quelli, che in cio supremamente uagliono. E pure chi di noi no fi terrà di buona uista, perche non uegga alcune formi= che, che ci sono un quarto di miglio lungi? ò chi non si terrà di buona udita, perche eglinon oda quello, che gli e VIII. miglia lontano? Chi non uedesse bene le let»

tere, che sono in questa carta descritte, potrebbe ben del la sua uista doler si, non gia però, se standoli alquanto spatio lontano, non le uedessescetto, s'egli non fusse prima perauentura di cosi buona uista stato, che con tut ta questa lontananza uedute le bauesse che gia allhora haurebbe (mi penso) cagione di lamentarsi, e di dire come si suole comunemente da tutti, che egli hauesse cio prima fatto, e che hora farlo non potesse. Et al= Thora diremo, che egli di qualche infermita patisse, sal= uo se questo impedimento, per cagione de la uecchiez= za non fosse, benche sono alcuni, che uogliono, che la uecchiezza istessa sia anco morbo. Tutti quelli dunque, à quali non ha la natura una uista, ò uno audito acutisi= mo dato, ò di potere uelocissimamente correre, ò simili al tre attioni persettamente oprare, non li chiameremo per cio noi infermi, ne che si trouino del tutto contra il natu rale ordine, percio che essendo il morbo contra l'ordine di natura, costoro, come ne anco i uecchi, contra l'ordine di natura si trouano. Non bisogna dunque assolutamen= te giudicare alcuno, infermo ò sano, per la debolezza, ò gagliardia del suo operare:mabisogna aggiungerui que sta parola, al sano, perche egli secondo la natura operizà l'infermo, perche egli contra l'ordine si porti: poi che no e altro la sanita, che una affettione naturale ne l'opera= re, et all'incotro, non è altro il morbo, che una affettione che ci impedisce contra l'ordine di natura l'operare no= Stro. Non è gia per questo ogni affetto naturale sani ta, percio che il bruno de gli Egittij, la bianchezza de

## CONSERVARE LIBRO 1. 9

Francesi, e'l biondo de li Sciti no sono altro che naturali effetti, e non dimeno non si possono dire sanita, pche no cosiste la sanita nel colore:come ne anco il morbo etut to quello, che è fuori ogni ordine di natura, poi che il bruno, che ci uien dal sole, ò la bianchezza che acquistia mo da lo stare gran tempo à l'ombra, non sono morbi, ma si bene affetti contra natura. Quado si parla dunque della sanita, bisogna aggiugnerci, che ella sia cagione di farci operare, quado si ragiona del morbo:che egli ci im pedisca le attioni nostre ordinarie. Ma di questo s'è da noi altroue piu à longo ragionato. Quanto fa hora al proposito nostro, basti questo solo, che questa uoce di sa nita si stende, o amplia molto, ne si troua ugualmente in tutti. Che se pare ad alcuno duro di porla sotto que= sto nome di Eucrasia, che noi mezzano temperamento diciamo:per non essere ella à punto à questo segnosem pre, rechisi un poco à mente à che guisa noi de gli altri nomi della uita nostra ci seruiamo. Or no chiamamo noi il bere temperato, e'l bagno teperato no solamente qua do sera à piu persone diverso, ma da uno istesso solo an co? percio che s'hauendo alcuno incominciato à gustare di qualche liquore, gli si aggiugera nella tazza qualche poco di acqua o calda o fredda;no sentira però egli pun to quel mezzano temperamento mutarsi, che se questo temperamento uora alcun che sia tale, che non si possa à niun coto dividere: senza alcun dubbio, che per ogni po co di acqua ò calda, ò fredda, che ui si aggiuga, non par= ra che si possa piu quella cosa temperata dire. Nel mede

simo modo in che si ponga in un bagno temperato, non perche ui si aggiunga qualche poco di acqua fredda, non ne sentira egli l'utilita, che prima ne sentiua. Diciamo anco téperato l'aere, che ci e d'intorno, ancor ch'egli un pochetto ò nel'una ò ne l'altra parte de gli estremi con trarij penda. Chemarauiglia finalmete e s'ogn'uno que Sto significato del mezzano temperamento estende, e di lata molto, poi che la consonantia, che dee esser senza al cun dubbio perfettisima ne gli istromenti musici, si ue= de non dimeno hauere questa ampiezza, che io dico? per cio che ci parra spesse uolte di hauere finalmente accor datase postanella sua debita consonantia la lirasquando soprauenendo un'altro musico molto piu finamente l'ac corderà. E certo essendo il senso gra giudice in tutti gli atti della uita nostra, col suo mezzo giudicaremo ancho il temperamento, e'l distemperamento. Parimente peccă dost nel'operare, non prima chiameremo infirmita quel la del membro, che si trouera contra sua natura indispo Rosche noi il uediamo sensibilmente offeso. Non impor= ta hora chiamare infirmita ò l'operare istesso impedito, o l'affetto, per cui diffetto l'operare s'impedisce: come ne ancho importa s'alcuno uolesse questo affetto compo sitione chiamar piu tosto. Gia si è altroue da noi e di t\_t te queste cose ragionato, o insieme con euidenti ragio ni mostro, come cosi il morbo, come la sanita consistono nella affettione, e compositione del corpo, e no nel'opra re, o ne l'essere questo oprare impedito. Ma da questa fa Aidiosa discussione poco frutto si caua ne p coseruarci

# CONSERVARE, LIBRO I. 10

la sanita, ne per cacciare il morbo via. Basti sapere que Sto, che il uersaglio di amendue queste faculta si e la co= positione del corpo, che rispetto à l'oprare, è ella in uece di causa e della sanita e del morbo. Basti dico, poi che ho ra il nostro inteto è solo di mantenerci questa sanita ha uendola, e di ricuperarla se perduta l'hauesimo. Bene e egli il uero, che l'operare seguita necessariamente la co positione del corpo, onde à la retta, e ben disposta com= positione seguitano tosto operationi rette e perfette, à la indisposta al contrario impersette, e uitiose. Ii perche poi che quello che noi cercamo di conservarcise di resti= tuirci non bauendolo; non è altro, che una certa affettio ne, e copositione del corpo: e poi che à questa seguita di necessitala perfettione de l'opare, poco importa al pre sente discorso porr'il morbo, e la sanita ò nel'operare, o nella compositione delle mebra. A questo si dee piu to Stomirare di togliere qui per fundamento di quanto à dire s'ha: che nella compositione naturale del corpo no= Aro si debbiano quelle cose principalmente conseruare, ccl cui mezzo & aiuto noi poi operiamo, ricordando= ci che il temperamento delle parti similarize la forma, la dispositione, il numero, e la quantita di queste parti istesse sono delle operationi nostre cagione. Appresso, mostriamo come tutte queste cose hanno ancho particu= larmente in ciascuno una certa estensione e latitudine: perche questo gioua assai à le cose, che si hanno à dire. Essendo il temperameto di due maniere, uno, che nel cor po dell'animale si puo imaginare piu tosto, che egli in

essetto ui sia, l'altro che e si uede, co è in tutti i corpi sa nizdiuideremo di nuovo questo ultimo: per cio che non è pocala uarieta, che ui si ritruous. Il che quato sia egli ue ro, si puo specialmente conoscere da le ctati istesse: per che si uede quanto sia la eta de giouani attisima à tutte le operationi uolontarie, e quanto ui sia meno atta quel= la de fanciulli, e de uecchi: per abondare souerchio l'hu= more in quelli: e la siccita, e la frigidita in questi. Si uede anco quanto sia la eta de fanciulli piu eccellente, e pin atta di tutte le altre eta nelle operationi naturali, come e il crescere, il conquocere, il distribuire, il nudrir. E no dimeno si puo bene in tutte le eta essere sano. Come dun que nella diuersita delle eta, cosi si trouera ancho gradis sima la disserentia de li teperameti nelle nature de cor pi istesi; come p essempio, di duo fanciulli d'una medesi ma eta, che l'uno sera assai piu humido dell'altro, e l'al= tro piu secco, l'un medesimamente piu caldo l'altro piu freddo. Tutti quegli corpi dunque, à quali auerra di essere assai piu del debito caldi, ò freddi, ò humidi, ò sec= chi, non haueranno quel temperamento, che e senza ui= ti. Quegli altri corpi poische hanno qualche diuersi= ta da quel temperamento, che è perfettissimo, ma cosi po ca però, che non la puo il sentimento discernere, seran= no come persettissimi, in quanto à l'uso delle attioni: talche possiamo dire, che della sanita, che noi uogliamo, che habbia estensione, or ampiezza, ne sia alcuna di un mezzano temperamento, e non esposta à uitio alcuno, che possa almeno il sentimento discernerlo, e che ne sia

### CONSERVARE LIBRO I. 11

alcuna altra come distemperata, er al uitio esposta. Di che sono euidentissimi segni le differentie, che ne' corpi discolise grossi si ue ggono: perciò che bisogna, che le lo ro contrarie dispositioni habbiano da contrarij tempe ramenti crigine. Come noi dunque non lodiamo il cor= po ne troppo delicato, ne troppo pieno, cosi non lodare mone anco i loro temperamenti, benche ueggiamo esse re l'uno e l'altro sanissimo, ma quelle dispositioni, che seranno fra questi due estremi poste, come hanno la debi ta proportione delle parti sue, cosi seranno anco medio= cri i loro temperamenti e senza alcun uitio. E nondime no questi cosi ben fatti corpi, seegli si nuol mirare per sottile, o à quel simplice, e perfetto temperamento, non potremo ne anco temperati chiamarli, la doue, quanto il giudicio del senso si estende, e quanto à l'uso ordinario basta, no solamente diremo che essi siano senza uitio, ma che siano ottini, e persetti anco. E che non siano gia que Sti corpi à quel perfettissimo temperamento giunti, ne echiarissimo segno il non stare mai nel medesimo stato Saldi. La prima loro mutatione si è delle etadi istesse, niuna delle quali si mantiene mai in un stato sempre, ma del continuo ne ua nella ficcita auanzando, e conseguen temente approssimando alla uecchiezza. La seconda si cagiona dal sonno, dalla uigilia, dalla quiete, dal moto istesso, dalla sete, dalla same, e da l'hauere souerchio, ò troppo poco che mangiare, e che bere. Appresso, il ba= gno, la ira, l'affettione, il dolore, e simili altri cose sono di questo mutamento cagione, che quasi ogni momento b iii

alterano, e mutano il temperamento. Non bisogna dun= que in una tanta mutatione cercare di questo ottimo, e simplice temperamento:poi chese pur mai auenne di ritrouarsi in alcun di persetta o ottima natura, non ui potette però un momento solo durare. Il perche non posso à hastanza marauigliarmi della opinione di colo= ro, che c ntendono, e nogliano, che la sanita e il tem= peramento non habbia estensione ne latitudine alcuna,e che pur che un pochetto da questa persettione si discosti, dicono che non sia piu sanita. Il che non e altrosche reca re e porre imprudentemente in tutti i corpi una perpe= tua infermitaze che disputare di cosa non mai pin uista in corpo di animale, ò se pure giamai ui si uidde, che ne anco un minimo spatio di tepo ui durò. Questa dunque cosi fatta sanita, che si uanno costoro, sognando lascia mola loro, che la si consernino, e ritorniamo à le euiden te e chiare sanita, le quali habbiamo noi divise in quella persetta e senza uitio alcuno, o in quella altra che non e cosi compiuta e persetta: che gia bisogna emendare, e correggere li distemperamenti della sanita, facendo hu= mide le nature, che sono piu del debito secche, e secche le troppo humide, e medesimamente frenando nel loro so= uerchio cosi le troppo fredde nature, come le troppo cal de. Ma come co'l moderamento del bene uiuere tutto que Sto si faccia, ilidiremo appresso, perche prima, come io pe so, s'ha à dire à che gui sa si debba la sanita d'una otti= ma complessione conservare. Ma prima che altro si fac ciamostraremo quale sia una compiuta & ottima com=

### CONSERVARE, LIBRO 1. 12

positione di corpo. Ella dunque sera (se alla sustantia di lei si riguarda) quella, che sera di uno ottimo tempera= mento, e che haura in modo tutte le sue parti disposte co si nel numero, e nella quantita, come nella compositione di loro, che possa acconcia, e liberamente operare, che se à li segni istrins echi si riguarda, sera quella, che come si è detto di sopra, eonsiste nel mezzo trail corpolento, e'l delicato. E se alcuno uolesse il corpolento chiamare grasso, poco importa. Questo corpo istesso si tro= uera anco posto nel mezzo fra gli altri estrenai, in modo, che non si potra chiamare ne troppo piloso & hirsuto, ne senza peli, non molle, ne duro, non nero, ne bianco, non con ampie uene, ne con troppo ristrette, non iracodo, ne troppo dimesso, non sonnachioso, ne troppo uigilante, non grosso, e rozzo, ne ucrsuto e callido, non troppo inchinato, ne troppo alieno dalle cose ueneree, che se questo corpo per tutte le partisue si trouera nel mezzo di ogni estremo posto, egli sera senza alcun dub aio bellissimo, come proportionato e corrispondente: ne meno sera à tutte le fatiche & essercitij atto, ornato an co di tutte le qualita del buono temperamento, che ogni membro dee hauere, come ;'e gianel secondo libro de'li Temperamenti detto: perche si ueggono bene molti cor= pi temperati nel capo, ma distemperati nel petto, ò nel uentre, e nelle parti genitali, or altri in altri membri me desimamente distemperation in una, in piu particel= le interne del corpose nelle uiscere istesse. Et io ho in molti notato e uisto due temperamenti in qualche una

b iiij

M

sola parte istromentale, come (per essempio) essere d'un temperamento, ò buono, ò cattiuo tutta la concauita del uentricello, ò stomaco, che diciamo, è di diuerso tempera mento poi la bocca di questo membro istesso. Ma di que sta materia si trattera la doue ragioneremo delle copo sitioni uitiose de' corpi. Hora parleremo solo di quella complessione, le cui parti tutte fuori d'ogni uitio troua no. Che se quell'huomo, che serà di tanto bene dalla natu ra dotato, si porrà tosto dal suo nascimento in potere di questa arte, che di conseruare la sanita ha cura, ben si po tra egli chiamar fortunato e selice, percioche giouareb be anco questo non poco à gl'affetti de l'animo, concio= sia cosa che il retto, e buon uiuer sia cagione anco di otti mi e san i costumi. Se alcuna altra anco delle segueti eta si lasciera medesima mente da questa arte regere, ne con seguira anco non mediocre utilita. Or noi dunque pri mieramente discorreremo, à qual guisa, togliedo noi da principio la cura di cosi fatto huomo possiamo p tuttoil restate de la uita matenerlo sano, pure che no'l uega ad offendere istrinsecamete cosa aioleta alcuna, perche di questo poco s'impaccia l'arte, che è di conseruar, e man= tenere la sanita. Appresso toccaremo, che cura si debba hauere di colui, del quale non tosto che egli nacque to= gliemo cura, ma fatto gia grandicello, es atto à le scuo le.E finalmete, come ciascuna de l'altre eta si debba reg gere, e mantenere ne l'essere sano. Il bambino dunque, che si troua fuori di ogni uitio composto, tosto che egli nasce, si uuole primieramente bene infasciare, e legare,

#### CONSERVARE LIBRO I. 13

bauendoli però prima sparso tutto il corpo di un poco di sale, per piu densare e fare piu soda la pelle e superfi cie estrinseca, che non sono le parti interne, percio che mentre che egli era nel uentre, era tutto uguslmete mol le, non essendo iui altro corpo alcuno piu duro, ne aere freddosche ò toccandosò per altra uia l'hauessero estrin secamente satto e piu denso, e piu duro. Perche dunque poi che il bambino e nato si troua necessariamete tra il freddo, il caldo, or altri corpi molto di se piu duri, biso gna che noi quella naturale e delicata supficie, la prepa riamoà un certo modo, e facciamo atta à tolerar, e soffri re molte cose, che altrimete la offenderebbono. E questa preparatione del sale basta, à băbini be disposti natural mete, pche quelli, c'hano bisogno d'esser aspersi di fron de secche di mortelle, ò di altre simili cose, hano la coples sio loro uitiosa, e co diffetto. Ma noi qui solo ragionia mo di quelli, che sono ottimamete disposti, e coplessiona ti. Infasciati duq; bene costoro, coe s'e detto, li si unol da re p ci boil latte, e bagnarli co salutifere acque, pche p tutte le uie il uitto lor ricerca, cose humide, coe eta c'ha piu di tutte le altre humido il teperameto. E questo e il primo cosiglio, che ne si offrisce di quelli, che p lo uiuer de' corpi sani sono necessarij, pche sono alcuni, che uo= gliono, che si debbano diseccar le nature humide, coe an= co riscaldare le fredde, humettare, le secche, e refrige= rare le caldezmoßi da questo, che ogni eccesso cresce e ua inanzi co'l suo simile, e si frena, e diminuisce co'l suo con trario, et in somma, che i cotrarij co' cotrarij si curano.

Ma e bisognaua, che costoro non solamente questo leg= gessero in Hippocrate, ma quello anco, quando egli dice, che à coloro che hanno la febre gioua usare nel uiuere loro del tutto cose humide, & à fanciulli specialmente, o à quelli, che si trouano auezzi di sentire di tal ma= niera di uita ricreamento, percio che ponendo egli poi queste tre cose, il morbo, la età, la consuetudinezonde, che nel morbo ci seruiamo de' contrarij, ne l'età, e ne la con suetudine de' simili. Alla sebre dunque come à morbo caldo e secco s'acconuengono cose humide. A la età poi, che non è morbo;ma è secondo l'ordine di natura, quel= lo principalmente le gioua, che le e molto simile. Nel me desimo modo à la consuetudine, che genera quasi una nuoua natura ne' corpi, nuoce sommamente il dargli co se contrarie. Il che si fa tutto con gran ragione, perche à corpi, che si trouano secondo l'ordine naturale ben di sposti, si dee il loro habito e dispositione conseruare, la doue al contrario i corpi indisposti, e da qualche morbo oppressi si uogliono alterare, e nel loro contrario habi to ridure. E gia si uede, che ogni cosa dal suo simile si co serua, e si altera co'l suo contrario. Non si debbono dun que per niun conto diseccare i corpi de' bambini, se non si trouasse però in loro qualche humidita innaturale, qualisogliono essere quelle, che ci discedono ne la gola, e le chiamano i Latini Raucedine, ò nel naso, e le chiama no grauezza di testa, ò pure ne la bocca, e la chiamano cattarro i Greci. Ma si uogliono secodo che la natura ricerca nudrire, e di bagni di aque dolci humettare pehe

#### CONSERVARE, LIBRO I. 14

l'acque c'hano in se qualche qualità medicinale, tutte di seccano, come sono le sulfuree, e quelle c'hano in se qual che poco di bitume, ò di alume. E si uogliono di tal cibo. ebere nudrire, che siano di natura humidissima. Onde à questo effetto la natara providde loro del latte humido materno. E certo che quel de la madre è ottimo à tutti, et à quel putto spetialmete, del qual parliamo hora, e che presupponiamo, che di ottimo temperameto sia, pur che questo tal latte no sia pò di infermita alcuna corrot to, come no dee ne anco parte alcuna del corpo esfere ui tiosa e guasta di quella madre, e che un tal figlio gene= rise che non è uerisimile, che ella altro che sincerissima sia. Mentre che noi stiamo nel uentre materno, ci nudria mo di sangue, e di sangue il latte si genera con un poco di mutatione, che di lui ne le tette si fa. Onde quando i bambini sono dal latte materno nudriti, non solamente tolgono il lor consuetozma un lor conuenientissimo e proprijsimo nudrimento. Ne pare che habbla solamete la natura preparato loro questo cibo; ma che habbia aco loro tosto da principio date certe faculta naturali da potersene esi seruise, poi che ponendoli tosto le tette in bocca, li uedremo sugare il latte, e con facilità inghiot= tirlo, anzi se essi si dol gono à qualche guisa, ò piango= no, non gli è poco consolameto, se la balia pon loro le tette in bocca. Che gia tre rimedij ueggiano per lunga usanza usare le balie per aquietare i piangenti bambi ni, l'un questo, che s'e pur hora detto, de le mammelle, gli altri due sono un mediocre moto, de le dolci canzo

nette, che loro cantano, con lequali due cose non solamen te gli acchetano, e tranquillano, ma ue gli addormentano anco. Con che la natura chiaramente mostra quanto sia= mo tutti naturalmente o alla musica, o à l'essercitio inchinati. Onde chiunque sapra bene queste arti usare, drizzera certo per la miglior strada del uiuere e'l cor pose l'animo. Ma egli sono tre i motische usano per rac= chetare i sor bambini le balieze nella cunaze ne' letticci= uolisospesi nell'aria, e nelle loro istesse braccia, perche questo altro bisogna anco discutere come di cosa necessa rißima per conseruare la sanita, perciò che Asclepiade apertamente gli esfercitij biasma. Erasistrato ui ua piu timidamente, e con piu rispetto, ma pure in questo con Asclepiade si risolue e consente. Al contrario gli altri medici quasi tutti lodauano l'essercitio non solamente à fare buona la dispositione del corpo, ma per la sanita an co. Egli sono tre principali le maniere di esfercitij, qua to à punto sono le differentie de' moti, pciò che ò da noi steßi ci mouramo, ò siamo da altri mosi, ò pur si fa per uia delle medicine il moto. Ma questa terzamaniera no appartiene, à sani. Quel moto, che ci viene per cagione altrui, si puo fare ò nauigando, ò caualcando, ò andando in carretta, ò pure (come poco innanzi si diceua) nella cuna nel letticciuolo appeso, e nelle braccia. Ibambini na ti di fresco no amano quel forte moto, del caualcare, del nauigare, dell'andare in caretta. Quando hanno poi tre ò quattro anni possono leggiermente usare l'andare p barca, or in carretta. Gionti poi à sette anni tolerano

CONSERVARE LIBRO I. 15 piu gagliardi essercitij, perche si possano gia assuefare di caualcare. Ma allhora parimente si uogliono lasciare da se steßi muouersi, quando cominciano à gir carpone con le mani, e co' pie per terra, e tanto piu quado comin ciano poi à caminare. Ne si uogliono à niun conto inna zi tepo forzare, pehe no gli si distorcano le mebra p lo lor peso istesso. In questa eta facilmete si pare quata sia la coformita e societa della natura nostra co gliessercitij poi che ne' fanciulli si uede che ancor, che inqualche loco tu li rinchiuda, no potrai fare, che esi no corrano, e ua= dano à guisa di polledri saltellado, e mouendosi. Et in tutti gli animali e la natura atta à destarui su i propri motisco' quali ne la loro sanita li mătega. Ma Asclepia de no pesando à niuna di queste cose, co suo grade agio si imaginò quelle sue pazzie, co che s'ingegnaua di inse gnare, che l'essercitio nulla gioua per uiuere sano. Ma à costui si rispodera appresso che hora non è l'inteto no= Stro di rintuzzar le ciacie di Sofistizma dimostrar quel lo, che per uiuere sano gioui. Ritorno dunque à bambi= nische essendo bene coplessionati hauerano anco l'ani= mo fuori di ogni uitio perche quellische seranno piu del conueneuole inchinati à l'ira, ò d'uno animo dimesso, e deietto, ò troppo intendenti, ò troppo stupidi, e grosso nisopiu del debito cupidi, di necessita bisognasche esi habbiano anco poco attamete teperate quelle pti,nelle quali ogn'una delle cose gia dette si truoua. Madi que= ste cose noi habbiamo à lungo ragionato ne' libri che scriti habbiamo delle opinioni, d'Hippocrate, e Platoe. Il

bambino, che noi proposto ci habbiamo, perche egli è di ottimo temperamento, non ha bisogno di emendare niu= no de' costumi dell'animo: ha ben bisogno di mantener= glisi, che non li si preuertano per qualche uia. E perciò che ciascuna cosa si mantiene e conserua co'medesimi ca= pi,co' quali si puo corrompere, diciamo, che i costumi dell'animo si possono corrompere, e uietare dalla mala consuetudine di ogni una di queste cose, come è il mangia re,il bere, l'essercitio, il uedere, l'udire, e finalmente ogni specie di musica. Bisogna dunque in tutte queste cose essere dotto il medico, che si toglie questa cura di conser uare la sanita, ne dee credere, che al filosofo solo appar= tenga ragionare e trattare de' costumi dell'animo. Egli è bene il uero che il filosofo si toglie questa cura per una piu importante cagione, cioè per la sanita del= l'animo:ma il medico la dee anco togliere, perche non ne uegna facilmente à cadere il corpo in infirmità alcu= na, poi che la iracondia, il pianto, lo sdegno, la mestitia, il souerchio pensierose lo stare molto sopra tutte que= ste cose ui gilante, sogliono recare le sebri, et essere prin cipio, origine di grauisime infermità, come à l'inco tro l'essere troppo negligente e poltrone ne gli esserci tij della mente, or il tenere à fatto l'animo inerte, fa l'huomo discolorito, e per la debilita del calore natura= le si manca nell'ufficio del nudrirese sene cagionano pe rò molte infermita lente e mortali, perche bisogna tra le altre cose principali mantenercise guardarci, que= sto calore, p poterci conservare sani. E si mătiene egli,e

### CONSERVARE, LIBRO I. 16

conserua con mediocri essercitij e del corpo e dell'animo perciò che i moti souerchise che nel piu peccano, ò che na scano dalla parte ragioneuole dell'animo, ò dalla concu= piscibile, ò pure dalla irascibile, passando il troppo, fan= no l'animale colerico. Se peccano nel troppo meno, il fan no flegmatico, e freddo. Et à quella prima complessione uengono tosto il piu delle uolte dietro le febri, e le altre affettioni calde, alla seconda seguitano le oppilationi del fegato e delle uiscere con morbi comitiali, con apo= plexie, con catarri. Et 10 ho ogni anno molti infermi sa= nati, con ridure solo i moti dell'animo ad una debita con uenientia. Di che mi è assai buon testimonio il Dio della patriamia Esculapio, ilquale ordina molte canzonette, è ciancie ridicule con certe melodie per coloro, à quali il troppo forzato moto della irascibile suole fare il tem peramento del corpo piu caldo del debito. Ad alcuni al= tri (ne pochi) ordina l'andare à caccia, il caualcare, l'es= sercitarsi armati. Et à costoro à quali ordina il moto, ha tosto e la maniera de' moti istessi stabilito, e la maniera delle arme con lequali uuole, che armati si essercitano: perche non li bastaua hauere ordinato à che guisa si fus se douuto eccitare, e leuare su la irascibile, quando ella è impotente, e debole, se non ne prefiniua anco la misu= ra dalla maniera de gli essercitij, che gia non si eccita e desta ad un modo istesso questa parte dell'animo, quando ci essercitiamo cacciando à cinghiari, ad orsi, & ad al= tre simili gagliarde siere, e quando seguiamo un lepore un capriolo, altri simili fugaci animali, e timidi. Ne

medesimamente quando con una armatura leggiera ci esfercitiamo, e quando con una graue. Ne quando ci mo uiamo correndo forte, e quando mediocremente: come ne anco quando con altrui contendiamo, e quando habbia= mo à fare con noi steßi. Et e gran differentia anco irri= tare er animare à l'essercitio er alla fatica con uoci e gridi,ò pure alla cheta etacito. Ma nel processo di que Storagionamento si dira di tutte queste cose piu à lun= go. A bambini di ottimo temperamento (perche di que= Ri parliamo) bisogna con molta cura Rare sopra, per= che non incorrano in qualche distemperamento e souer chio moto di animo, perciò che non sapendo ancora par= lare, accennano il dolore & affanno che sentono, co'l piangere, co'l gridare, con lo sdegnarfi, e torcerfi tutti. A noi dunque tocca, con gietturando quello, che esti uo= gliano, no măcargliene, prima che cresca souerchio il do lore, e ne ponga insieme co'l corpo anco l'animo istesso tutro in troppo disordinati moti:perciò che ò per lo sputare di denti, ò per qualche istrinsecalesione, ò per= che uoglion andare del corpo, ò urinare, ò mangiare, ò bere, come si sentissero una gran passione piangono, e disordinatamente si muouono. Puo anco auenire, che sen tendo freddo desiderino di essere riscaldati, ò pure al con trario, che offesi dal caldo bramino di essere refrigerati. Alle uolte non possono soffrire i molti pannische loro si anolgano. Il che suole à molti essere di grande affanz no cagione, maßimamente quando desiderano di uolger si con tutto il corpo, ò con qualche mebro, e non posso=

#### CONSERVARE LIBRO 1. 17

no. La quiete istessa anco, quando ella è molta, suole me desimamente no poco essere molesta, poi che non è anima le alcuno, che si diletti del troppo in che che sia, ma ra= ma sempre la mediocrita la quale è sempre una di quel= le cose, che hanno uerso un'altra cosa il rispetto loro. Chi si toglie dunque la cura di alleuare questo putto, come bisogna accortamente congietturare quella conue= mente mediocrita, cosi bisogna anco sempre à tutte que ste cose prouederglise rimediarlisprima che crescendo il dolore ne ponga insieme co'l corpo anco l'animo in di= sordinatize souerchimoti. Che s'auerra maizche senza accorgercene noi, si trouera quello, che li nuoce, accresciu to, ci ingegneremo di emandarlo tosto, e correggerlo, ò con dargli quel, che, che egli brama, ò con torgli quel, che l'offende, aggiongendoui anco il moto su le braccia della sua balia, or un dolce concento di quelle canzonet te, che sogliono le accorte balie per quietare i lor put= ti,usare.Essendo tutto un di intiero stato sdegnato un putto, che non faceua altro che piagnere, e che disordina tamente mouersi, e distorcersi, onde non sapeua hor= mai piu la sua buona balia, che farsi, io mi accorsi di quel lo, che l'offendeua, e che gli era di tutta questa inquiete cagione: percio che non quietandosi ne co'l porgli la ba lia le tette in bocca, ne con uedere s'egli hauesse perauen tura uoluto ò urinare, ò andare del corpo, anzi se inco= minciaua à tranquillarsi alquanto con lo moto delle braccia, ritornaua poi tosto al suo ramarico, mi auidi, che & il suo letticciuolo, e panni, onde era egli auolto,

erano molto sozzi, e di piu, che il putto istesso staua tut to lordo, e pieno di sozzure. Il perche fattolo ben laua= re, emutargli i panni netti, ordinai che li cambia sero anco il letto. E cosi tosto egli da quel tanto trauaglio si quieto, e tosto s'adormentò, e si sece un sonno non sola= mente soauissimo, ma lunghissimo anco. E perche si possa ben congietturare quello, che al putto nuoce, bisogna no folostarui diligente, e con gli occhi aperti, ma ui uuole anco una esperienza continoua del putto istesso, che si alleua. E tutte queste cose, secondo à me pare, si uoglio= no osseruare e mirarui bene finche il fanciullo ha tre an ni.Ma della balia istessa bisogna hauere anco gran cura euedere che cosa ella mangia, che cosa ella bee, comesi porti nel dormire, come nelle cose ueneree, come s'esserci ti, perche ne sia ottimamente il suo latte temperato, co= me sera à punto, se il sangue di lei serà anco il piu che sia posibile ottimo. E la eccellenza e bonta del sangue si conoscera, quando egli non è troppo colerico ne me= lancolico, ne flegmatico, ne come di sero, ò misto di aquosi ta. Et un cosi ottimo sangue si genera da un moderato es sercitio, dacibi di buono suco, e con debita misura, e tempo tolti, e dal bere medesimamente à tempo e poco. Delle quali cose tutte si ragionera piu distintamente ap presso. Ricordo anco ad ogni donna, che allatta, che del tutto da ogni atto uenereo si astenga: perche à questo modo e si prouoca il mestruo, e si muta in peggio il buo no odore del latte. Anzi alcune ne uengono anco a con cipere: di che non è cosa, che sia piu ad un fanciullo, che

#### CONSERVARE, LIBRO I. 18

si allatta, contrario: perche tutto il meglior sangue del= La donna ne ua à nudrire il nuouo parto, che si trucua conceputo nel uentre: percio che contenendo in se stesso questo parto il proprio principio della uitaze stando co me in una radice attaccato co'l uentre istesso, senza par tirsene ne giorno, ne notte mai ne e moderato e retto, e ne attrahe del continouo uno à se proportionato nudri mento.Il perche non solamente si scemaze diuenta piu po co il sangue della donna gravida, ma ragione uolmente diuenta anco piggiore. Onde ne auiene, che il lat= te medesimamente descenda e poco e piggiore nelle mammelle. Se chi allatta dunque, si sente gravida, e s'ha à fare à mio senno, trouasi un'altra balia, e mirisi molto bene alla bonta del suo latte, che con gustarlo, con odo= rarlo, con mirarlo si fara chiara, percio che quello, che è ottimo, sera soaue al gusto, es à l'odorato, apparira à la uista candido, equabile (che è quando posto su l'ungie ne presto ne tardi giu scorre)e mezzo tra il crasso, e'l liquido. Quel che è uitioso e tristo, sera al contrario ò crasso & à modo di caccio, ò liquido, e quasi un sero, e liuido, e di piu inequabile così nella sua saldezza, come nel colore. Gustandosi haura dell'amaro, ò del salso, ò di qualche altra qualita est ranea, e non sera ne anco nell'o dorarlo soaue. E questi sono gli inditij del buono, e del cattiuo latte. Con queste auertentie, ogni uolta che la madre del putto, ò la balia, s'ingrauida, ò à qualche mo= do s'inferma, giudico che gli si debba tosto un'altra ba= lia eleggere. E dico, che fin che il fanciullo non pone i

COME SI POSSA LA SANITA primi denti, si debba di latte solo nudrire. Et à questo tempo poi si puo cominciare ad assuefarlo d'un certo piu sodo cibo, come sogliono gia fare le donne, che ne ha no gia fatta la isperienza e cominciano prima co'l pane poi con le legume, con la carne, e con altre simili cose, le quali tutte pero si uogliono ben masticare prima, e poi porle al fanciullo in bocca. Egli bisogna anco con oglio dolce frecare il corpo de' babini, come fanno gia la mag gior parte delle madri, accomodando tosto, e drizzando à un certo modo tutte le parti del corpo. Ma nel fan= ciullo, che noi proposto habbiamo, pche egli sera ottima mete formato, quato al drizar de' mebri no bisogna che troppo ui sia curiosa la balia: Solamente il freghi e laui ognidi mediocremete, con auertire il piu, che si puo che non habbia allhora il bambino il latte indigesto e crudo nel uentricello, perche sarebbe pericolo, che prima che fusse ben concotto e digesto, non si spargesse per tutto il corpo del putto. E si uuole in cio allhora maggiormen= te auertire, quando si frega il uentre del putto, perche trouandosi picno di latte, oltra che gli empieremo di quel nudrimento crudo il corpo,gli aggrauaremo anco molto la testa. Onde si dee ben mirare, che prima che si bagni, o si freghi, no li si dia cibo alcuno. Il che auerra, se queste cose si faranno doppo un lunghissimo sonno, che gia allhora si trouera uacuo quel uentricello, ò concotto e digesto, s'ei è qualche cosa auanzata. Quelle madri, che seruano il costume di hoggi, offendono senza alcun dubbio i lor puttimentre che hanno ò un certo prefisso

CONSERVARE LIBRO I. 19

tepo del giorno à curargli, ò pure che allhora ui si uol= gono, quando si trouano da gli altri loro affari ispedi= te. Onde ne auiene di necessita, che ne siano i putti piu spesso lesi, che giouati: la doue il tempo, che noi designa= to habbiamo, suole in diversi tempi et hore cosi del gior no, come della notte auenire. I fanciulli piu grandicelli poi, che conoscono, e sanno obedire, merce di qualche col= po, delle minaccie, delle riprensioni, de li ricordi, hanno due tempi e del fregarsi e del lauarsi, il primo, e piu co= modo, quando alzatiche si seranno la mattina di letto haur anno giuocato alquanto, e siano per uolere mangia re. Allhora si uogliono sorzar & estrignere, che esserci tino alla sanita il corpo, er alla temperanza, er obedie za l'animo, minacciandoli, che noi non daremo altramen te loro à mangiare, se non obediranno prontamente à la sciarsi e sregare, elauare quanto à noi piacera. Questo tempo dunque è cttimo. Che se chi ha cura del putto, si trouera à qualche modo occupato, potra dargli un po= co di pane:e lasciarlo giocare quanto li piace. Quan= do ritorner a poi ad hauere fame di nuouo si potra, pri= ma, che gli si dia da mangiare, e fregare e lauare. Ma nel mangiare, che gli si da innanzi al bagno, non li si uuole permettere il bere à niun conto, percio che per questa uia con gran furia si compartiscono pe'l corpo le cose, che nello stomaco si contengono. E questo bisogna ne' corpi del tutto sani osseruare, perche coloro à quali è piu utile mangiare innanzi al bagno, non hanno nelle affettioni, nelle compositioni del corpo rette, ne ben dispo

ste. Ma di costoro si dira appresso, perche hora ragionia mo di quel putto ottimamente teperato, che noi nel suo buono stato cercamo di conseruare. A costui dunque gio uera dargli doppo il bagno, il mangiare. In quelle par= ti doue non ui è comodita di hauere il bagno, ne legeran no perauentura mai queste cose, sogliono quelli, che iui habitano, lauare i loro fanciulli dentro una conca, fin che gli ueggano al secondo, ò al terzo anno gionti. Doppo il qual tempo, gli uengono, e fregano, se non ogni di con tinuo, almanco ogni tre di, ò ogni quattro una uolta, che se la stagion del'anno no'l uieta li stagni, e fiumi sono loro in uece di bagni, onde direi sempre io, e contende= rei che in Germania non s'alleuino i figliuoli. Ma noi seruiamo queste cose ne à Germani, ne ad altre Barbare genti, come ne anco le scriuiamo à gli orsi, à i cinghiali à i leoni, or altre simili fiere, ma à i Greci, or ad altre nationi, che se bene sono Barbare, imitano nondimeno in gran parte i costumi di Greci, percio che à chi di noi ba sterebbe mai l'animo, di portare al fiume un bambino pur hora nato, e caldo anco, come dal uentre è uscito: & iui (come dicono, che fanno i Germani) à guisa d'uno acceso er ardente ferro, immergerlo in quel freddo humore, e fare à un tratto pruoua della gagliardia della natura, & insieme corroborare il corpo istesso? percio che s'e= gli, senza esferne offeso, questa cosa tolera, ad ogn'un si fa chiaro quanta sia la gagliardia e uigore della sua propria natura, e di piune acquista per uirtu di quel freddo humore, una nuoua forza e potenza, che se il ca=

# CONSERVARE, LIBRO 1. 20

lore naturale viene vinto, e superato dal freddo esterio= re, onde bisogna à forza tosto perirne, ogn'un medesima mente il uede chiaro. Chi dunque, che habbia ceruello, è che non sia del tutto serigno, ò nato nella Scithia, uorra del proprio figliuolo sar questa pruoua, nella quale er= randosi,ne seguita tosto la morte? tanto piusche quan= do pure riuscise buona, non è molto il guadagno: che ui si fa, percio che sarebbe ben utilissimo perauentura ad uno asino, ò ad un'altro simile animale irraggioneuole il farsi in modo la pelle, e'l quoio denso e duro, che po= tesse soffrire senza dolor il freddo:ma à l'huomo dotato di ragione, in che grande uso potrebbe cio seruir mai? percio che non direbbe bene chi assolutamente dicesse, che il quoto densissimo, e durissimo fusse per la sanita utile, perche potendo essere il corpo dell'animale p due uie leso, o estrinseca, o internamente, quelli che hanno rara e molle la pelle, possono facilmente essere da occasio ni istrinseche offesi, quelli che l'banno densa, e dura, da intrinseche occasioni. Onde Hippocrate anco doue ragio na del danno e dell'utile, che si possono dal nudrimento uenire, doppo molte cose scrisse anco queste parole. La rarita del corpo, per lo respirare, & euaporare suori, li spiriti, ò esalationi, che diciamo è cosa salutisera à coloro, che molto ne cuaporano. La densita del corpo p questo istesso respirare, à coloro, che meno ne euapora= no, e dannosa. Gioua dunque euitare l'un troppo e l'al= tro, ne fare cosi densa la pelle, che impedisca il'euaporare del corpo, ne così rara, che ne uenga facilmente ad essere

1111

# COME SI POSSA LA SANITA da qual si uoglia occasione offesa. E tale à punto sera na turalmente il corpo del fanciullo, che noi proposto ci habbiamo, poi che nel mezzo di ogni estremo si troua. Egli si uuole dunque in guisa nudrire, che di lungo con= serui sempre la bonta della sua complessione. E la conser uera, se ne' primi anni sera di latte solo nudrito, e ba= gnato in acqua dolce, e calda, perche conseruadosi il piu che è posibile, di lungo il suo corpo molle, possa molto auanzare e crescere. Passati quegli primi anni, & essen do gia atto ad andare alle scole, non bisognera cosi con tinoui bagni usare. Mamentre che imparera di lottare, bastera, che egli innanzi mangiare, ui si esserciti medio= cremente, e si puo per lo piu dal bagno astenere. Ma e del tutto discoueneuole e dannoso anco, passare nel trop po in questi essercitif, come alcuni maestri delle lotte fan no, che ui spingono & intertengono i loro putti à for= za, perche s'impedisce il crescere del corpo con quella durezza, che troppo per tepo si acquista, se bene è egli naturalmente al crescere attissimo. Il fanciullo, che di questa natura buona serà, à giudicio mio, lunghisimo tempo s'asterra in modo dal uino, che no'l gustera ne an co, perche questo liquore troppo humetta, e riscalda il corpo, e di piu gonfia il capo à coloro, che sono di caldo

ti cosi fatti, come noi diciamo. Onde non è mica al propo sito ne utile empirgli il capo, ne fargli piu del conuene= uole, humidi, e caldi, perche à tal misura e di calore, e di humidita si trouano, che ogni poco che ò l'una ò l'altra

#### CONSERVARE LIBRO I. 21

qualita accresciamo, si possanel troppo. E perche si uuo le ogni estremo sugire, si dee sugire principalmete que Sto, che non salamente reca al corpo, ma à l'animo anco danno. Il perche ne anco à quelli, che sono gia grandicel lispensiamo che sia il uino utile, saluo se assai parcamen te se ne bee, percio che gli induce facilmente alla ira, alla incontinenza, à glistupri, à le uilanie, et offosca et in torbida loro la parte ragioneuole dell'animo, benche no sia da l'altro canto poco loro utile à mitigare ò à cac= ciare uia gli escrementi della colera, ne meno gioui, per quella siccità, che nelle intiere e sode parti del corpo per le souerchie fatiche si genera. Egli è anco il uino utile alle uolte per lo proprio temperamento della eta: perche humetta, e nudrisce cio che si troua desiccato souerchio, e mitiga e spezza quel uigore della colera amara, e di piu euacua e purga per mezzo del sudore, e dell'urina. I fan ciulli dunque, come quelli che di questo humore non rac= colgono, e che hanno in se molta humidita naturale, co= me non kanno bisogno de gli effetti buoni, che sa il uino cosi de gli effetti cattiui, che ne nascono, si colmano so= lo. Chiunque haura dunque ceruello, non lasciera à fan= ciulli bere uino, perche non ne sentono beneficio alcuno, e si trouano conseguirne infinito danno. Ne giudico à l'incontro, che gli si debba del tutto nietare l'acqua fre sca, come alcuni fanno, ma ò doppo del cibo, ò molte uol= te ne' caldi grandi, quando esi se ne mostrano uogliosi, li si uuole concedere, massimamente se l'acqua e di sonta na, e fresca, e senza qualita uitiosa alcuna che se di que

sta non ui fusse, li si puo dare di qualche altra. Ma si deb bono fugire quelle de gli Stagni, quelle che sono torbide che han male odore, che sono salsi, e finalmente tut te quel le,nelle quali gustandosi si troua e sente qualche quali= tasperche la buona acqua e persetta non solamente nel gusto, ma nell'odorato anco si mostrera di ogni qualita fuorize sera purisimaze piaceuole al berezche s'ella an= co tosto si fa sentire ne' membri internize (come dicono) per le uene, non si puo sare piu persetta, benche s'ella è pura e chiara, e soaue al bere, ma si serma pero nelle mem brainterne, non è senza uitio, & à me pare, che non si debba bere, masimamente quando e freddisima, perche men male sarebbe, essendo calda. Di che si puo tosto fare Lis proua. Che s'alcuno uolesse per altra uia giudicarne: Sappia che quel fonte il quale nascendo di sasso uiuo scor re uerso tramontana, or ha nolte le spalle al sole, ha le sue acque crude, dure, e cattiue, e che tarderanno molto à riscaldarsi, ò à raffredarsi. Al contrario quel sonte, che si troua nolto ad oriente, e che per qualche puro e netto canalescorre, o che per terreno puro si coli, elecui ac= que prestissimo si raffreddano, ò riscaldano, si dee crede= re, che egli sia un liquore à tutte le eta utilissimo, per= cio che non si puo dire dell'acqua, quel che diciamo del umo, del cibo, dell'essercitio, delle uigilie, del sonno, e delle cose ueneree, che secondo la eta possono ò giouare, ò nuocere. L'acqua, che habbiamo hora ottima descritta, potra con suo utile usarla il fanciullo, il giouane, il uec= chio Il medesimo diciamo dell'aere, perche à tutti e pa=

### CONSERVARE, LIBRO I. 22

rimente utile, quando egli s'attrahe persetto & otti= mo nel pulmone. E giudico che sia ottimo quello, ilquale è del tutto puro, come sera quel che non si truoua dalle nebbie e dal uapore di stagni, ò di paludi infetto, ò che non ui esali da qualche profonda uoragine pestisero uento, come si uede à punto presso Sardi citta della Li= dia, e presso Hierapoli, or altri luoghi del mondo anco spesso. Infetta anco l'aere l'estalare delle doache, che p purgare le immunditie di una citta, ò di uno essercito si fanno. Si corrompe anco spesso dalla putrefattione de gli animali, delle herbe, ò di le gume, ò dall'essalare del letame. E cattiuo anco quel, che si uede sempre pieno di nebbia, per qualche stagno. ò fiume uicino ò che essendo posto in bassa ualle, per essere di ogni intorno di alti mo ti cento, non e da niun uento agitato e mosso, perche egli è putrido, e soffoca, es è molto simile à quello, che si trous alle uolte in certe case rinchiuso, doue, perche ui manca il uento, che l'agiti, si genera certa lanugine per tutto, che accenna putrefattione, e pessimo aere. Questo cosi fatto aere dunque ad ogni eta e nociuo; come al con trario quello, che è puro, ad ogni eta gioua. La diuerfi= ta poi de l'aere, che dal calore, dalla siccita, e dalla humi= dita nasce, non ha un medesimo rispetto à tutti gli huomi ni, perche à corpi di ottimo temperamento, l'aere otti= mamete temperato e gioueuoli simo, à corpi poi, ne' qua li qualche copiosa qualita predomini, e utilissimo quel= l'aere, che è sommamente à quella qualita opposito, co= me è il caldo alla fredda.il freddo alla calda, alla humida

COME SI POSSA LA SANITA il secco, or alla secca, quell'aere, che è tanto piu humi= do, quanto piu la siccita soprabonda. E questo qui basti, perche appresso si parlera, come si possa pro= uedere à mali, che dall'aere, ò da l'acqua uitiosa ci uengo no sopra. Hora ragioniamo solo d'una ottima comples= sione, or insieme d'una ottima maniera di uita, che tene re si dee: perche ne' libri seguenti tratteremo poi di tut te le uarieta de corpi, che in qualche cosa peccano, e del loro conueniente modo di uiuere. Ritornado dunque al fanciullo di ottima complessione, parliamo del suo secon do settennio, e di che temperamento egli sia, e che manie ra di uita li si acconuenga. Il suo temperamento (come ne' libri, che noi habbiamo de' tempramenti scritti, s'è chiaramente mostro) è caldo medesimamente come era auanti, non gia pero cosi humido, percio che ogni anima le dal suo nascimento, comincia tosto à diventare ogni hora piu secco: non gia pero ua egli cosi in tutte le eta ò nei caldo, ò nel freddo auanzando. Ma à corpi ottima= mente complessionati si mantiene il calore à un certo modo simile infino à l'ultimo loro accrescimento, à cor= pi poi, piu humidi, e piu freddi del debito, il calore cre= sce. Ma non è questo il proprio luogo di questo ragic= namento. Quel fanciullo, che si trouera ottimamenta co= plessionato si manterra infino al quartodecimo anno co la maniera del uinere gia detta, tenendo pero nell'esser citio una certa misura, che non eschi al troppo, ne al uio lento, perche nons'impedisca per questa uia il crescere del corpo. Lauasi poi con acqua calda piu tosto, che con

# CONSERVARE LIBRO 1. 23

fredda, non essendo ancora egli atto à tolerare la fredda senza nocumento. Egli è questa eta anco attisima ad ac commodarsi ne' costumi, er ad informare l'animo di uir tu, con sante prattiche e graui principalmente, e con ot time discipline, che acquistano, e generino una uaga mo= destianell'animo, perchenon sera di poco momento la modestia, e la prontezza di obedire, nelle cose, che nella eta seguente bisogneranno circa il corpo operarsi. Nel terzosettimo, che sera da li quatordeci anni infino alli uint'uno uolendo fare robustissimo il corpo, destinando lo ad essere, à ualente soldato, à lottatore, à segnalato p altra uia nelle forze, non ci bisogna molto nelle parti dell'animo, che alla scienza, er alla sapienza apperten= gono, affaticare, che gia in questa eta s'acconuiene reca= re le cose de' costumi à buon sine. Mase in quato al cor po ci basta fortificare talmente le membra, che il mante= niamo sano, e gli apriamo la strada al crescere, e cerca= mo di adornare e fare uaga la parte ragioneuole dell'a= nimo, bisogna diuersa strada tenere nel uiuere, benche si polla ela terzastrada anco, e la quarta ritrouare, essen= do alcuni ad alcuni arti uili dediti, delle quali ne effer= cita alcuna il corposalcuna altrano: e ssendo altri al la agricultura dati, altri alla mercantia, ò ad altra simi le cosa, che sono tante e cosi diuerse in effetto, che pare molto difficile, à potere di tutte le maniere del uiuere da re conto particolare. E se l'arte di conseruare la sanita promette à tutti gli huomini di cio precetti o nel parti colare, ò nel generale, non si puo nondimeno fare, che si

dica di tutti à un tratto:ma principalmente mostrera come possa alcuno molto prolongarsi la uita, hauendola anco del continouo sana, laqual uita bisogna essere libe ra da ogni negotio necessaeio, e solamente al corpo atte dere. Appresso, dara precetti per coloro, che si troua= no con qualche arte ò esfercitio, ò mestiero publico ò pri uato inuolti, & in somma con qual si noglia negotio, che prema, intricati. Et à questa guisa si uerra à ragio= nare di ogni maniera di uita:perche altramente non te nendo questo ordine, come potrebbe questo nostro trat= tato essere ne chiaro, e distinto, ne facile à tenere à men= te? Ritornando dunque al primo nostro intento, mo= straremo come un ben complessionato separandosi da i negotij publici, e uiuedo à se solo, possa essere il piu che si puo, da ogni morbo lontano, e preservarsi, lunghisi= mo tempo dal fiero artiglio della morte, poi che cio che ci nasce non puo essere à mun conto immortale, benche un certo filosofo del tempo nostro in quel suo egregio libro, nel qual mostra la uia della immortalita, si sia for zato di dimostrare il contrario. In questo ben conuenia mo, che si puo dire fare, che si mena molto in lungo la ui ta, maßimamete in coluische di ottima coplesione si tro ua, perche sono alcuni, che dache nascono, uengono con cosi disgratiata natura al mondo; che se Esculapio istesso ne togliesse la cura, non potrebbono ne anco al sessagesi mo anno giugnere. Manon parliamo noi horadi costo ro.Ritorniamo piu tosto al ben compleßionato:e repli chiamo quello, che s'e nel principio detto, cioè, che per=

CONSERVARE LIBRO I. che sempre del continouo manca qualche poco della su= stanza del corpo nostro, bisogna, che mangiamo, e beuia mose per questo mangiare e bere bisogna anco hauere molta cura, e tenere conto de gli escrementi, de' quali es sendo uarie le spetie, (perche altri sono quelli, che nel uentricello, si fanno, doue la prima conquottione e dige= stione si fa, altri nel figato, nelle arterie, nelle uene, altri per tutti i membri, quando ui si compartisce nel ultimo il nudrimento) bisogna, che habbia ciascuno la sua pro pria euacuatione. Come à punto pare, che habbia da principio la natura prouisto, dando diuersi istromenti à gli animali, altri per purgare, e separare gli escreme ti isteßi, altri per condurgli giu, altri, per raccorgli in sieme, altri, per cauargli uia fuori. Di che habbiamo noi à lungo trattato ne' libri, che scritti habbiamo de le fa culta naturali, or in quello, che noi habbiamo intitola= to, de l'uso delle parti de l'animale. Lequali cose hora qui presupponiamo, come un fondamento di quello, che à dire si ha, percio che il primo escremento separandosi dal buono, e sincero nudrimento, e à poco à poco spento per tutti gli intestini infino àquel capace, e spatioso, che il chiamano percio l'intestino retto, nel cui fine & esito sono certi muscoli, che lo frenano, e uietangli di potere inanzi tempo cauare uia gli escrementi fuora. Quando poi si sente l'animale de la copia di questi escrementi ag grauare, allhora rallentano come la briglia, e li lascia= no uscire fuori. Et à cauarli con celerita, aiutano molto i moscoli dell' Abdomine (che è quella parte, che è sotto

# COME SI POSSA LA SANITA l'umbilico, e ua quasi à finire con le reni) insieme co'l settotrasuerso comprimendo gli intestini. De gli escre= menti poi del fegato, alcuno ne è come il fiore del uino, che chiamano, altro, come la feccia. L'un si attrahe dalla uesichetta, che sottogiace al segato, l'altro dalla milza. Et amendue poi si digeriscono, e uanno, il primo nella prima parte del sottile intestino, il secondo ne ua per tutti gli intestini, insieme co'l piu secco escremento. L'escremento poi delle uene, e delle arterie e à punto co me il sero nel latte quagliato. Le reni separano questo escremento dal sangue, e lo mandano giu à la uesica, la= quale il raccoglie e conserua quasi à quel modo istesso, che s'e gia detto di sopra del escremento secco, percio che quiui anco ha la natura provisto d'un certo muscolo trasuerso, che strigne in modo la bocca della uesica, che fa, che non ne possa gioccia d'humore uscire fuori. Ma tosto che per la copia, che ui si raguna, se ne sente l'ani= male affannato, si rallenta il muscolo, e da esito à l'hu= more liberamente. Onde si uiene la uesica à discaricare di tutto questo escremento. E qui ui anco ai utano i mu= scoli, che sono nell'Abdomine, à cauarlo con prestezza fuori.L'ultima maniera di escrementi nasce in ogni par ticella dell'animale, dal succo istesso, onde si nudrisce cia scuna, or alcuno ne è come certe reliquie mezzo cotte, che non s'anno potuto à quella parte che nudrire uole=

uano, assomigliare, alcuno altro, che ui è uenuto come una carretta del nudrimento per distribuirlo per le me bra, e satto l'ufficio suo, ui resta una cosa humida e sot=

tile.

# CONSERVARE LIBRO I. 25

tile, à punto, come quel sero, che habbiamo detto, che dal= le uene, e dalle arterie ne cala nella uesica. Or à questo cosi fatto escremento non ha la natura dato alcun certo meato, & esito:ma si caccia fuori parte spento per le parti piu molli del corpo, che à la uio= lentia di questo escremento cedono, massimamente quando egli e spento da un sorte impeto dello spiri= to, parte anco se ne ua uia fuori per quelli piccio= li meati del corpo, che chiamano pori i Greci, de quali non solamente il resto del corpo, ma ne è an= co tutto il quoio de l'animale pieno. Come questi si ge= nerino s'e gia detto ne libri, che delli temperamenti de= scritti habbiamo. A genolissimamente dunque questo cost sottilissimo escremento si caua fuori, parte disciolto dal calore interno in guisadi uapore, parte che egli stesso con uiolento moto ne ua ad uscire fuori à gran schiera, e questo escremento chiamiamo sudore, quell'altro non l'hanno ancora di niun nome chiamato, come quel, che no e conosciuto da ogn'uno, p cio che egli per la sua sotti lita non si lascia da occhio mortale uedere. Quelli, che l'hanno con l'intelletto considerato, l'hanno chiamato transpirare non ueduto da i sentimenti. In questo tran= spirare cosi insensibile si caua anco qualche parte di escremento piu crasso fuori. E ui bisogna per ben cauar lo, un forte calore, or uno impeto maggiore, che lo spin ga fuori, che altrimente sarebbe pericolo, che prima che finisse d'uscire, non restasse egli almanco presso l'ulti= mo quoio. Da questo escremento, come habbiamo noi mo

stro altroue, hanno la loro origine i peli, e le immondi = tie, e lordure, che sempre sopra la pelle di tutti gli ani= malist cumulano. E cost habbiamo noi qui tocchi quasi tutti i capi necessarij, come si cauino gli escrementi fuo ri,che noi in altri nostri libri gia detti, alungo euiden= tissimamete descritti habbiamo, che hora à le cose, che noi siamo p dire, serano come un fondameto necessario, pcio che bisognando cauare fuori questi escrementi, come co= se uitiose e peccanti, (benche Asclepiade gridi il contra rio) è bene, come io penso, conoscere, prima le cause prin cipali, che li impediscono, e ritardano, e poi trouare il modo di non cadere in queste cosi fatte cause e cadendo ui p auentura mai, emendare tosto l'errore, che ui si fa. Quanto al no caderui, ui prouederemo se noi sapremo accorgerci, e conosceremo, se siamo de li escrementi à ba stäza purgati, emodi, o no. Per emedarne poi, l'errore che ui si facesse, bisogna un'altro certo mezzo tenerui. Diciamo dunque prima le cause principali, che ritarda= no o impediscono ogn'un de li gia detti escremeti, poi seguiremo à qual guisa si possa fuori cauare quello, che ui restasse. Sogliono adunque gli escrementi, che nel uen tricello si contengono, sermarsi per colpa del mangiare, ò del bere, ò pure del uentricello istesso de gli intesti= ni insieme. Quando è per colpa del cibo, à del bere, ò è per la loro qualita, ò per la loro quantita, e di piu, per l'ordine, e modo di usarli. Peccano nella loro qualita, quando sono acerbi, austeri, e di secca natura. Peccano nella quantita, quando e'l mangiare, e'l bere si fanno

CONSERVARE, LIBRO I. 26

ò piu ò meno del debito. Si pecca nell'ordine, quando si tolgono prima à tauola cose secche, e che astrengono, e si mangiano poi nel fine cose humide, cose grasse, co= se dolci. Si pecca finalmente nel modo di usargli, se quel cibo, che si doueua in due uolte torre, in una sola si tra canna tutto . L'impedimento poi de gli escrementi, che ci uiene per cagione del uentricello, e de gli intestini, si causa, ò per colpa de la loro natura, ò per qualche effet= to, che istrinsecamente ui uenga. Quando e per colpa della loro natura, auiene della dispositione cattiua del corpo, come si dirà nel suo proprio luogo. De gli affet ti, che uengono istrinsecamente in noi, ragioneremo noi hora. Sono otto le differenze delle affettioni, che nel uen tricello auengono, o ogni una di loro non è altro, che un distemperamento. Quattro ne sono simplici, come è il calore, la frigidita, la siccita, la humidita, quattro al= tre composite, e sono il calore insiem e con la siccita, il calore con la humidita, la frigidita insieme con la sic= cita, e la frigidita con l'humidita. Et ogni una di que= ste differenze bisogna che tanto auanzi, e cresca, che ne faccia la uirtu che spegne & espelle, impo= tente e debole, ò che questa sia la uirtu del uentri= cello solamente, ò che sia de gli intestini sottili, ò delli grassi, ò pure di tutti insieme, ò di alcuni solamente di loro.E questi distemperamenti uitiosi si generano dalle cose, che noi dentro il corpo ci poniamo, quando si troua co'l cibo, ò co'l bere immista qualche uirtu medicinale di quelle, che ò riscaldano ò raffreddano, ò diseccano, ò hu

72.

(3)

mettano, ò riscaldano insieme e diseccano, ò con qualche altra concessione di queste qualita alterano. Si genera= no anco dalle cose che istrinsecamente cisono e commo= uono, ò che sia per colpa de l'aere che ci circonda, quado Souerchio ci riscalda, ò ci raffredda, ò ci disecca, ò ci hu= metta, ò pur per colpa de l'ontiene, dellaquale onti ci trouiamo, ò di altra qual si uoglia cosa, che applicata dal la parte di fuori al uentricello, l'habbia troppo è riscal dato, ò raffredato, ò diseccato, ò humettato. Queste sono dunque le cause, che frenano, e ritardano gli escrementi del uentricello. L'escremento poi della colera si ritarda ò per la debolezza della uirtu che attrahe, e di scaccia, ò per lastrettezza de' uasi, onde si purga e caua fuori. La debolezza puo nascere da nuoua distemperanza ò di tutta la uesichetta, che sottogiace al segato, ò delli due meati, che da questa uesichetta nel segato uanno, ò pur di quelli altri meati, che portano nello intestino la cole ra, laquale distemperanza, e à punto come quella, che habbiamo detto, che impedisce la uirtu del discacciare et espellere, che è nel uentricello, e ne gli intestini. Lastret tezza de' uasi poi nasce ò per colpa di qualche insiam= matione che ui si generi, ò per qualche durezza insensi= bile che ui nasca (ilquale affetto chiamano Scirro i Gre= ci) o perche questi uasi si oppilino, o siano dalle parti, che li sono intorno, oppressi, ò pur pche la loro bocca si ristringa e chiuda. Egli uengono questi uasi da le parti uicine oppressi, e calcati, ò p superchia copia di quello, che in se contengono, ò per la infiammatione, e durezza

#### CONSERVARE LIBRO I. 27

insensibile gia dette, che ui nascessero. Si restrigneme desimamente, e chiude la bocca di questi uasi, ò per alcu= na delle cose gia dette, ò p colpa di siccita, laquale ui in ducono le cose che molto astringono, e quello, che riscal= dano, e diseccano insieme, pche quelle prime ui inducono la ficcita, esprimedo l'humore, e costrignedo, e codesando le cose aperte e sparse, queste altre poi ue la inducono conattrahere, er euapore fuori l'humore. De la infiam matione, e della durezza insensibile, perche sono morbi, non è questo il suo luogo di raggionare, ben se ne di ra appresso quando sera tempo, quanto bisognera. L'escre mento della melancolia si fermara medesimamente se tro ueraßi impedito, quando lamilza si trouera con certa proportione, corrispondente alla uesichetta della cole= ra o del fele che diciamo, e che la uena, che uscendo dal= la porta del fegato, ne ua à ritrouare la milza: corri= spondera à quelli uasi:che attraheno l'escremento cole= rico, e che quell'altra che dalla milza al uentricello ne ua, corrisponderà à quel meato: che uomita e caua fuori la colera amara. Egli si ritarda finalmente l'escre= mento, che in ogni una delle particelle dell'animale si cumula, ò perche egli sia copioso e molto, ò perche sia crasso, i perche sia lento, etenace. Si ritarda anco per la debolezza del calore, che'l dourebbe discioglie= re, ò pur per la strettezza delli meati, onde dourebbe passare. Lessere egli copioso, crasso, ò tenace si causa ò dalla qualita del mangiare, ò del bere, ò da qualche nuoua debolezza della uirtu:che altera nel nudrito.

d iij

La debolezza poi del calore, che dourebbe assottigliare e risoluere l'escremento, nasce dal macamento dell'esser citio. La strettezza de glimeati finalmente si genera ò per la infiammatione, ò per la durezza insensibile (delle quali s'è detto di sopra) ò perche li si oppili il passo, pur li si prema e conculchi da qualche altra parte che le sia presso, à pur che li si chiuda à qualche modo, e per qualche uia. E gia l'origine di ogn'una di queste cose si è da noi poco auanti tocca. Sono bene alcune parti nello animale che oltra i gia detti ascosi meati, ne hanno alcu= ni altri aperti, e chiari, come sono il cerebro, e l'occhio. Ilche e stato ordinato dalla natura ò per la eccellenza di queste parti, ò perche meglio potessero i loro ufficii operare, o pure per la densita de corpi, che queste par= ti contengono, percio che il cerebro e à punto come una stanza dell'anima ragioneuole, co essendo d'ogni intor no da uno ossosodo circondato uiene à purgarsi per molti & ampi canaletti, perche egli prima per le narici del naso, e p lo palato ne manda li suoi escrementi suori: poi per amendue le orecchie, e finalmente per le commis sure del caluitio, che è l'osso, che'l cinge intorno. Ne man ca medesimamente, che qualche parte anco ne mandi di questi suoi escrementi fuori per gli occhi. L'occhio poi non perche egli habbia qualche principato tra le altre parti, ma perche bisogna essere del tutto puro, per bene il suo ufficio esseguire, purga e manda li suoi escremen= ti fuori per euidenti e chiari meati, come sono le narici del naso, e le palpebre sue istesse. Ecco mostre le cause, e

CONSERVARE, LIBRO 1. 28

ME!

gli istromenti istesi de gli escrementi. Diciamo hora come si possano cauare fuori, trouandosi dentro impedi ti,e fermi, ecominciamo di nuouo pure dal uentricello. Questo sia dunque un commune precetto per tutti gli escremeti, di applicare sempre una causa contraria, alla causa, che gli impedisce, eritiene. Questo altro sia poi particulare à tutte, che se il uentricello si troua ristret to & impedito, per poco, e secco cibo, ui si unole e con molto cibose con humido prouedere. Se il cibo e stato au stero o acerbo, ui si uuole rimediare con cibi dolcize grasi. Se l'errore si è fatto nell'ordine del mangiare, si dee questo errore correggere. Se quello, che si douea mã giare in due uolte, si è deuorato in una, li si uuole dare non due uolte solamente, ma piu spesso anco il cibo. Qua si al medesimo modo si dee con contrarij rimedij proue= dere à li distemperamenti nuouamente contratti, humet tando quello, che si truoua diseccato, e riscaldando quel= lo che raffreddato si truoua, e per una simile uia le altre qualita medesimamente emendando. Con che mezzi que= ste cose fare si debbano, gia è stato da noi scritto ne gli nostri libri di Medicina. Ma s'è si truoua l'humore del= la colera ritardato & impedito, se cio per cagione di oppilatione e auenuto, si unol mangiare cibo, che estenui & assortigli. Della qual materia habbiamo noi in un'li bro distintamente ragionato. Se egli è cio nato, perche si troui questo humore oppresso e calcato da i corpi uicini à i meati, che riceuono in se la colera, (perche si ritro= uino questi corpi troppo ripieni) quando cio auiene

per la grassezza del sugo, si unole usare cibo, che este= nui, or assortigli, quando per molta copia di sugo, si unole con cose, che enacuino, pronedere. Che se ciò nasce per infiammatione, ò per quella durezza insensibile, del la quales'è parlato di sopra in questo caso si passa il termine, e si esce dall'arte, che ha cura di conseruare la sanita. Che se qualunque qualita si truoua oppresa è uinta da qualche distemperamento nuouamente contrat to, si uuole cercare di ridurla nel suo primo essere. Nel medesimo modo bisogna aprire le bocche di questi mem briciuoli, quando si trouano chiuse, perche essendo aue= nuto per cagione di cose austere, ui si rimedia co'l cibo di cose grasse, e dolci, se per cagion di cose che riscalda= nose diseccanoscon cosesche rinfreschinos er humettino. Delle qualicose si ragionera ne libri sequenti. Questo istesso modo si dee tenere nel purgare il corpo, quando in ogni particella dell'animale si ferma, e ritiene (come s'e detto) il uitioso escremento: perciò che trouandosi ri strette, e quasi chiuse le bocche de' meati, ui si uuole soc= correre con cose contrarie à quello, che e stato di cio ca gione, perche se questo ristrignimento della carne è per cause fredde auenuto, perche la frigidita dell'aere che ci e à torno, ci habbia à questo modo disposto il corpo, si uuole co'l riscaldare quelle parti offese, prouederui. Che se per cagion del calore, e della siccita, perche ci habbia troppo penetrati e percossi il feruore del sole, con rin= frescare, or humettare quello parti ui si rimedia. Nel medesimo modo, essendo cio auenuto per colpa di cose

#### CONSERVARE LIBRO I. 29

astrettiue, come sono le acque, che participano della qua lita dell'alume, si unole alle parti offese pronedere con grassi e delicati frescamenti insieme con bagno di ac= qua dolce. Che se si trouano li meati impediti per colpa de gli escrementi istessi, che si trouino ò graßi, ò copio si,ò tenaci e lenti, ui giouera una maniera di uita, che estenui. E di più ui saranno anco atte tutte quelle medi cine, che riscaldanose disciol gonosalcune tolte per boc ca dentro, altre applicate di fuori. Ma piu di tutte que= ste cose ui gioua l'essercitio, ilquale puo e dissoluere gli escrementi, e cacciarli per li meati del sudore fuori e tanto è egli migliore e piu gioueuole, che non sono i ci= bi, e le medicine, che estenuano, quanto è meglio e piu salutisero discacciate uia dal corpo ogni superfluita, sanza punto nocere, ne incomodarne il corpo, che non con disfarne insieme la carne, or estenuare le parti so= de e sincere, perche questi nocumenti conseguono, e uan no dietro à le medicine calde & estenuanti. La doue à gli esfercitii non solo non segue cosa alcuna di male; mas'acquista anco co'l mezzo loro una certa fermez= za à le membra, destandosi, in noi il calore naturale istesso, o acquistandosi co'l mouere e dibattere delle parti del corpo tra se stelle, una certa durezza, er in= sensibilita di dolore. Ma non ho io gia proposto di trat tare hora, come fi debba alcuno con conueniente tempo e misura essercitare ne come debba seruirsi con debito or dine di tutte le operationi sue secondo la loro qualita: come ne anco di trattare del tempo, del modo, dell'ordi=

ne e della qualita del nudrimento istesso. Ne medesima= mente de gli cibise delle beuande, che estenuano, ne di quelle medicine ne anco, che con la loro qualita altera= no, o immutano Che gianon habbiamo ancora tocco l'uso particulare di niuna di queste cose, contenti di ha uerle solamente tocche per capinel generale. Ne li libri seguenti si trattera di tutte queste cose à lungo, che ho= racibasta hauere solo accennato breuemente la materia di cuttal opera, perche sia aperta, e chiara tutta la ma= teriamella quale bisogna essere esperto e dotto colui, che dell'arce di conservare la sanita sa prosessione, che i Greceil chiamerebbono Higiino, come chiamano Gim= neste colui che sa solamente le cose, che à l'arte dell'esser citarsi appartenzono. Ne li seguenti libri dunque parle remo di tutte le gia dettematerie, e del tempo, quando se ne possa, e debba l'huomo seruire, e del modo del ser= uirsene, e della loro qualitazin tato che no siano materie solamente, ma cause anci di coseruarci la sanita. pcio che in queste tre cose prime e principalicosiste lo studio di conservarci sani, no altrimete à punto, che l'arte istesa del medicare. E sono questre tre cose, i corpi, le cause, i se gni, i corpi dico, e che sono sani, e che si debono in questo stato preservare, isegni, che in questi corpi auengano, e dalli quali si puo di questi corpi istessi fare giudicio, le cause, p mezzo delle quali si mantiene e coserua la sani ta. Lequali cause sono state da li dotti del tempo nostro in quattro parti distinte, percio che ò s'applica, ò si eua cua, ò si fa, ò istrinsecamente nel corpo ci auiene. Sotto

#### CONSERVARE, LIBRO I. 30

il nome di applicare si comprende il mangiare, il bere, or alcune maniere di medicine, che si tolgono per bocca, or l'aere istesso anco, che si attrahe. Sotto il nome di fa= re si inchiude il frecare, il passeggiare, l'andare in car= rettasil caualcarese finalmente ognimoto. Che se 3 non ognimoto è esfercitio, ma quello solamente che è uehe= mente e forte, aggiugniamo anco al moto l'essercitio, in tanto che fra le cose, che fare si debbono, ui si intendano e'lmoto, e l'essercitio. Sotto questo nome si comprende anco il sonno, la uigilia, gli atti uenerei. Delle cose poi che istrinsecamente ci auengono, la principale è l'aere, che ci circonda. Appreso sono poi tutte quelle cose, che s'applicano alla pelle del corpo, per lauarla, ò per on= gerla. E quella medicina anco (se ue ne e alcuna) che non passaitermini di questa arte di conservare la sanita, come è il sale, le mortelle, il nitro, l'afronito, or alcune acque, che dasestesse nascono, e sono calde. Della materia dell'euacuare s'e poco auanti ragionato di sopra. Maio non so se questi moderni habbiano rettamente alle tre gia dette maniere di cause aggiota anco questa dell'eua cuare, percio che si potrebbe perauentura dire meglio, che il corpo fi alterase mutascon applicarli, con farli, e con istrinsecamente auenirgli: eche questa alteratione si faccia ò nella qualita, ò nella quantita, nella qualita, qua do si scaldail corpo, ò si raffredda, ò si disecca, ò si hu= metta, nella quantita, quando li si da l'alimento, ò non da doglisi si fa inane, laquale inanitione è anco di due ma= niere, l'una de gli escrementi, de quali si è poco innanzi

detto, l'altra della naturale sustanza nostra, che si tro= ua in continouo deflusso, e che al nudrire, che del corpo si fa, si oppone. Ma perche il nudrimento è uoce equino ca, non sera male recitare le parole di Hippocrate à que sto proposito, scritte dalui nel suo libretto, che egli fa del nudrire, doue à questo modo distingue, edice, il nu= drimento, altro e quel, che nudri Be, altro quello, che qua si nudrisse, er altro quel che è per nudrire. Al nudrime to nel primo modo tolto, si puo acconciamente quel de= flusso continouo della sustanza del corpo opporre. A quel, che quasi nudrisce, opporremo la Emorragia, che chiamano, i Greci, che no è altro, che un copioso flusso di sangue, anzi (p dirlo in una parola) gl'opporremo ogni inanitione di sangue, che sia. A l'ultimo significato del nudrimento si potra opporre il uomito, e la lubrica po= litezza de gli intestini. Ma sia ad ogni uno lecito, come li piace, di cosi fatte divisioni parlare, e tenere. Bisogna si bene chiunque uuole questa arte, della qual noi trattia mo, rettamente operare, conoscerce sapere le uirtu, e la forza di tutte le cose, che al uiuere sano appartengono: poi che da questo conoscimento nasce il poterci bene di loroseruire. Et allhora ci seruiremo di loro ottimamen te, quando hauremo ritrouato, e sapremo qual sia il tem po atto e la misura di ciascuna di esse. Onde in cio mi pare, che si debba spendere il tempo piu tosto, che in rin tuzzare le falsi opinioni altrui. Ma perche questo, libro ecresciuto assai, faremo qui fine. Quello, che a dire ci auanza, lo seguiremo ne gli altri seguenti libri.

# DI GALENO

# COME SI POSSA LA SANITA CONSERVARE LIBROII.



I sono tocche nel primo libro nel generale le cose che alla arte di conserua re la sanita, appartengo no:hora ci forzaremo di distinguerle particular= mente, rincominciando di nuouo da quelle cose, nellequali è andato à fini

re il precedente libro. Prosupponiamoci dunque un fan ciullo di sanissima complessione, che habbia gia posto il piede nel terzo settennio della sua eta, il cui corpo noi proponiamo di sormare e comporre nel piu ottimo mo= do, che sia possibile, dico nel piu ottimo modo, perche es sendo molta la diuersità de corpi, sono diuerse anco le spetie delle maniere del uiuere. Onde è impossibile, che in ogni uita si possa una ottima cura del corpo hauere. Sopra quella uita, che è ottima, si puo be l'huomo co otti ma cura uol gere. E qual sia la uita assolutamente e san za coparatione ottima, non è facil cosa fra la schiera di tutti gli huomini ritrouarla, poi che la maggior parte di loro uiuono intricati ne negotij, da quali è sorza, che esi uengano molestati, es ossessi senza potere altrimen

te da cosi fatta maniera di uita uolgersi, percie che altri ui si trouano intricati per pouerta e per bisogno, altri per seruitu, nellaquale siano stati lasciati da i padri lo= ro, o nella quale gli habbia l'altrui forza posti, laquale maniera sola è chiamata seruitu dalle genti uolgari. Ma à me pare, che siano anco serui, e di assai peggiori pa= dronistutti quellische ò per ambitione, ò per qual si uo= glia cupidita, s hanno una tal uita ne' negotij immersa eletta, che non si possono alla cura del corpo uolgere. Onde a costoro non bisogna scriuere una ottima, co isquisita cura del corpo, perche ui perderemmo le paro le. A colui, che è per buona sorte, e per elettione si tro= ua libero, daremo noi precetti, come possa egli molto sano uiuere, e senza essere punto da infermita alcuna offeso, e come ne possa soauissimamente, e fuori di ogni molestia giugnere alla uecchiezza. Anzi, come ogni al= traarte, cosi questa di conseruare la sanita, ricerca que sto principio, poi che in ogni faculta quello che è schiet= to,e sanza diffetto, si dee, come una certa regola, pre= porre à tutte le altre cose, che ne sono schiette, ne sanza mancamento si trouano. E gia l'essere schietto, e sanza diffetto ne' corpi, non è altro, che una ottima complessio ne, e nelle maniere di uita, quella solo, che è del tutto li= berde senza alcun mancamento. In questo libro dunque tratteremo d'amendue queste cose insieme, cio e dell'ot= tima complessione, e della assoluta, e somma liberta della uita. Appresso poi, di quelle uitiose complessioni, e mal disposti corpische con la uita libera congionti si troua=

# CONSERVARE LIBRO I. 3

no. Poi di quella ottima complessione, che con ogni spe= tie di uita seruile si troua gionta. Finalmente di quelle uitiose co plessioni, che con le uarie maniere di servitu si trouano. Che à questa guisa sera questo trattato sanza mancamento alcuno. Or dunque onde cominciaremo, per hauere à parlare della conservatione di quel corpo otti mamente complessionatosentrato gianel terzosetten= mo della sua eta, e che lasciatasi ogni altra cura à die= tro, solo uolge à quella del corpo, l'animo? A me certo pare di darui principio con queste parole di Hippocra= tte. Egli uuol la fatica precedere al mangiare. E con queste altre, che dice un'altra uolta. La fatica il mangia re, il bere, il sonno, e l'atto uenerco, tutte queste cose uo= gliono essere mediocri. Quando egli disse nel fine, me= diocrisaccenno la misura, con che si debbano tutte que= stecinque cose oprare, con l'ordine poi del dirle accen= no medesimamente il tempo, quando opraresi debbono, p cio che il conseruamento della santa ha il suo principio dalla fatica, alla qual dee seguire il cibo, poi il bere, ap= presso il sonno, e finalmente l'atto uenereo, in quelli pe= rò, à quali sta bene questo atto usare, percio che le altre quattro cose sono ad ogni eta comune, questa di Venere e sola di coloro, che nel fiore della eta si trouano, perche le altre eta, che uanno a questa ò prima, ò poi, o non spargano seme nel giardino di Venere, è se nespargo= no, è infecondo e sterile, ò poco secondo. Mariserbiamo questo ragionamento delle lotte Venerce, per dirne al suo luogo. E cominciando dalle fatiche uediamo prima

se la fatica, il moto, e l'essercitio sono una medesima co= sa, ò se sono la faticase i moto il medesimose sia daloro l'essercitio diuerso, ò pure se la fatica, e l'essercitio sono una cosa istessa, e dal moto diuersi. A me certo pare, che non ogni moto sia essercitio, ma quel moto solo, che è uehemente e forzato. E poi che quello, che noi diciamo uehemente, è tra'l numero di quelle cose, che si dicono co hauersi ad un'altra cosa rispetto, puo auenire che un mo to istesso ad alcuno sia egli essercitio, ad alcuno non sia. Sia dunque il termine, el fine di questo uehemente, l'al= teration dell'anhelito, e del respirare, poi che doue non s'altera à niun modo l'anhelito, no diciamo, che ui sia an cora l'essercitio. Che s'alcuno piu, o meno, o piu presto ò piu speso e p qualche moto, sorzato à respirare, dire= mo, ch'egli co questo moto habbia esfercitio fatto. E que Sto chiamaremo noi essercitio nel generale, perche pro= priamete dal luogo, oue si fa, il chiamano i Greci Gimna sio, ilqual luogosi suole in qualche publica cotrada della citta edificare, pche ui si ragunino tutti quelli, che si uo gliono ongere, fregare, lotture, trare saßi, ò fare qual= che altro simile esfercitio. Questo nome di fatica mi pa re, che significhi quello istesso, che quel primo significa= to dell'essercitio importana, poi che quelli, che zappano la terra, che metono le biade, che caualcano, no solamen te faticano, ma si essercitano anco, almeno di quel comu ne nome di essercitio. E basta fin qua quanto à i nomi, sopra i cui significati sera tutto il seguente nostro ra= gionamento, fondato. Che s'alcuno nolesse altrimente usarli,

#### CONSERVARE LIB. II. 33

usarli, à suo piacer, che gia no siamo qui p disputare del retto uso de nomi, ma come si possaiprincipalmete la sani ta coscruare. Onde pche era à questo principale nostro intento assai utile mostrare distintamente l'essercitio, la fatica, finalmente ogni moto, sono forzato à questa di= stintione di nomi uenuto. Benche nel precedente libro siano state dette le utilita, che dall'essercitio ci nascono, non sera nondimeno male ripeterle di nuouo anche qui breuemente, poi che sono elle no solamente come un uer saglio, ma come giudici anco di cio che nell'arte dell'es= sercitio particularmente si fa. Elle furono, come io pen= so, di due maniere, una ne giouaua ad inanire, & à cac= ciare gli escrementi fuori, l'altro à fermare in una otti= ma e soda coplessione il corpo, pcio che essendo l'esser= citio un uehemente moto, uiene di necessita à causare que ste tre cose nel corpo, la durezza de gli membri istro= mentali, per lo trauagliare che si fanno l'un l'altro, l'au mento del calore, o un gagliardo, e forte moto da li spi riti. Et à queste cose seguono tutte le altre utilita priua te, che sogliono i corpi guadagnare con l'essercitio: co= me alla durezza de' membri segue il sentire meno affan no dalla fatica, or una robustezza nelle operationi. Al calore segue un gagliardo attrahimento delle cose, che si uogliono dedure nel corpo, una piu ispedita e subita mutatione del nudrimento, con una piu selice distribu= tione del nudrimento istesso, e di piu, che ogn'una delle parti del corpo ne uegna à un certo modo à dilatarsi e spargersi, per uirtu del quale dilatamento ne auiene,

che si rammolliscono le cose sode, s'assottigliano & atte nuano le humide, e s'ampliano i piccioli e Aretti meati e pori del corpo. Al gagliardo impeto, e moto delli spiri= ti seguesche di necessita si uengono tutti questi meati à purgare, er à discacciarsi uia suori gli escrementi. Che se dall'essercitio queste cose ne nascono, non è difficile cosa sapere il tempo, quando usare si debba, percio che poi che egli accelera la digestione, non si uuole da noi usare allbora, quando ci sentiamo molta copia di cibo, ò di sugo indigesto e crudo, nel uentricello, ò ne' uasi, doue la seconda digestione si fasperche ne potrebbe per que= sto nascere, che questo crudo cibo, prima che debitamen= te coquotto fusse, si spargesse tosto violentemente per le parti del corpo. Ma pcio che l'essercitio purga et apre i piccioli meati del corpose caccia uia gli escrementi, e molto piu utile innanzi mangiare usarlo, pche quado un corpo e lordo, e poco de gli escrementi purgato, quanto piu si nudrisce piu si offende. Datutte queste cose si fa chiaro, come io peso, che quel tepo e à l'essercitio attissi mo, quando il cibo del giorno innanzi ha finamente le due prime digestioni hauute, esi troua in quella, che ne' uasi del sangue si sa, e che è gia uicinissimo il tempo di douersi di nouo măgiare. Che se ò prima ò poi di questi tempi l'huomo si esercitasse si uerrebbe à colmare di cru di humori, ò accrescerebbe molto la colera. E p conoscer questo comodo tempo dell'essercitio, ne hauremo chiari segni dal colore dell'urina, percio che s'ella si dimostra come acqua, significa essere ancor crudo nelle uene quel

CONSEAVARE LIB. II. 34

sugo, che dal uentricello si sommenistra s'ella è rubicon= da e colerica, dimostra essere gia questo sugo digesto, s'el la è un poco pallidetta, accenna essere gia fatta la secon= da digestione, perche non essendo ancora l'urina intin= ta di colera, si mostra bianca, er in forma di acqua, quan do poi ha di questa colera piu del debito tolto, si mostra rubiconda. Quando ella e dunque mediocremente rossa, e mediocremete pallida, allhora si dee l'huomo nell'esser= citio porre, cacciando però prima fuori gli escrementi, che ò nella uisica, ò ne gli intestini inferiori si ritrouas= sero, perche potrebbe ouenire, che per la forza del calo= re, che per l'essercitio si accende, fusse qualche parte di questi escrementi tolta à forza nelle parti del corpo, do ue no bisognaua. Chi si ponesse duque tosto in essercitis gagliardi, prima che rammollisse tutto il corposestenuas se gli escrementi, e dilatasse i piccioli meati della carne; sarebbe pericolo, che egli non dissipasse, guastasse qual che particella soda del corpose di piusche gli escrementi spenti dall'impeto dello spirito non otturassero, & im= pedissero i gia detti meati. Le quali cose si fuggirano: se innanzi à l'essercitio con riscaldare à poco à poco, ram molliremo le parti sode del corpo, ui assottiglieremo gli humori, e dilataremo quegli piccioli meati. Ilche à que= Romodo opraremo, prima riscalderemo il corpo frican dolo mediocremente tutto con un panno di lino, poi il fricaremo con oglio, perche non si dee tosto uenire à l'un to, non si dee dico por mano à l'oglio, prima che si re= chi nella superficie del corpo il calore, prima che si dila=

tino i meati, e per dirlo in una, prima che si prepari, e faccia atto il corpo à riceuere questo oglio. A fare tutti questi esfetti bastano alcune poche, e leggiere, ma uelocet te passate di mano sopra la carne, che questo solo rispet to habbiano di riscaldare il corpo senza premerlo. On= de si potra tosto appreso uedere spargersi per tutta la superficie del corpo un certo uago rosore. Allhora dun que si unole con le piante delle mani unte di oglio anda= retutto il corpo mediocremente palpando.in modo che non ne uenga egli troppo à ristrignersi,ne troppo à di sciogliersi, ma nella sua debita natura si conserui. Dee questa fricatione da principio esfere leggiera, e piaceuo le, poi à poco à poco rinforzarsi, sin che ella gia manise stumente prema la carne, senza pistarla pero, ne affliger la.ne gia questa uchemente fricatione unole essere mol= ta; ma basta una ò due uolte in ciascuna parte farla, perche non s'ha gia à fricare à questo modo il corpo di questo putto, perche egli si induri, recandolo à l'esserci= tio;ma perche si ecciti piu tosto à l'operare, e ne diuen= ti piu gagliardose perche si ristringa or unisca quel dilatamento, che dalla molle fricatione nasce, che gia bi= sogna nel mezzano temperamento il corpo di questo fanciullo conseruare, senza farlo mai ne duro, ne secco, perche non li si impedisca per qualche uia il suo natura= le crescere. Nel procedere de gli anni poi quando sera egli nella adolescenza entrato, potremo piu dure frica= tioni usare, e bagni freddi anco doppo l'essercitio. Ma di cio si ragionera appresso. Nella fricatione, che dee CONSERVARE LIB. II. 35

precedere l'essercitio, e che ha sol l'occhio à rammollire il corpo, si unole tenere un certo mezzo tra il molle, e'l duro, e con questa misura mantenersi anco nel resto. Vo gliono anco esser uarie e con diuerse passate di mano queste fricationi, non solamente menando in su la mano, o in giu per dritto, ma e quasi per dritto, e per torto, e per trauerso, e per quasi trauerso. Chiamo trauerso quello, che è al diritto contrario, chiamo quasi trauerso quello, che da questo in amedue le parti poco uaria, chia mo quasi dritto quello, che da amendue le parti si scosta alquanto dal dritto. Torto è poi quello, che si troua po sto in mezzo fra il dritto, e'l trauerso. Tutte queste ma niere si possono nella seguente sigura uedere.

E tutto questo ua rio menare di ma no intorno, uo= glio che si faccia, a cio che il piu che è possibile, uenga no da ogni parte tutte le fibre de' muscoli fricate.

Che gia tenere, che la fricatione

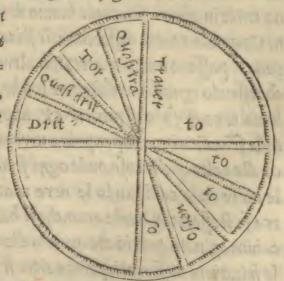

di trauerso (che chiamano anco alcuni rotonda) induri condensi, e ristringa, e che al contrario la dritta rarefac, eia, ampie, dilate, rammollisca, e risolua i corpi, à me pa re che sia una di quelle ignoranze de' Gimnastici, che

e iij

mostrano uolendo della fricatione parlare: perche io no ueggo chi potrebbe piu dire di questa materia di quello, che detto Hippocrate ne habbia, il quale dice, che con la dura fricatione si allega e condensa il corpo, con la mol= le si discioglie, con la molta si estenua, con la mediocre se ingrassa. Le sue parole à punto son queste. La fricatio= ne ha forza di disciogliere, di colligare o unire, di ac= crescere la carne, e di estenuarla, perciò che la dura ri= strigne e lega, la molle discioglie, la molta diminuisce et estenua, la mediocre accresce la carne. E queste quattro generali differenze nascono da una quadruplice uirtu or uso d'ogni fricatione. Che se uorremo anco annoue= rarci le mezze, che fra loro si lasciano considerare, seran no tutte in effetto sei. Onde hanno dunque questi moder ni Gimnastici tante differenze di fricationi cauate, che à pena si possono annouerare? Non altronde certo, se non che essendo ignorante delle cose loiche, hanno alla cieca à le uolte confuso le straniere & improprie disferenze delle fricationi con le proprie e uere, aggiugnendoui an co alle uolte quelle cose, onde ogni fricatione si compie, à le uolte anco colligando le uere maniere di fricationi tra se stesse con quelle ancosche si hanno esi falsamen= te immaginato, percio che quando dicono, che sono tra se le fricationi differenti, perche altre si fanno à cielo aper to, altre sotto il tetto al coperto, altre sotto l'ombra mi= sta con la luce, altre in luogo uentoso, altre in luogo tra quillo, e medesimamente altre in luogo caldo, altre in freddo, altre al sole, altre nel bagno, altre dinanzi al ba

# CONSERVARE LIB. II. 36

gno, altre nella palestra, e nelle lotte istesse, e ne fan= no una cosi lunga lista, non dicono essi gia le proprie différenze delle fricationi, ma cumulano le cose, sen= za lequali non puo essere colui, che si frega, percio che bisogna che egli ogni modo in qualche luogo del mo do si truoui, e che sia di estate, ò di inuerno, ò di qualche altra stagion dell'anno. Quando poi dicono, che differi scono tra se le fricationi, perche alcune si fanno con mol= to oglio, altre con poco, altre del tutto senza oglio, e che si sanno ò con le mani solamente senza altro, ò con le mani impoluerite, ò con una tela di lino, laquale sia à le uolte aspera, alle uolte piaceuole et humana, che altro fanno, che annouerare le cause, onde si fa ò dura, ò molle la fricatione? Nella medesima maniera di causa si contie= ne l'essere ò dure, ò molli le mani di coloro, che fregano ò pure, che elle sorte, ò leggiermente premano. La terza spetie, che fanno costoro, che tante spetie di fricationi s'immaginano, si e, che essi tutte le gia dette cose acco= piano per certe combinationi insieme. Ma facil cosa è uedere come questi s'ingannino, e non dicano bene, e co= me meno si uegga l'errore di quegli altri, che queste co= binationi fanno delle uere e proprie differenze di frica tioni, onde ne sono stati alcuni tenuti anco saui, e d'haue re in questa materia detto qualche cosa piu d'Hippocra te istesso. De' quali n'è uno Theone Gimnastico, che par ue à molti che egli della fricatione parlasse molto meglio d'Hippocrate, percio che hauendo Hippocrate nelle suc parole gia tocche di sopra, posto il molle, e'l duro nella

e iiij

differenza qualitatiua, et il molto, el mediocre nella quantitatiua, Theone tiene, che non si debba separatamen te della qualita, ò della quantita fare mentione. Il che scri ue egli in molti luoghi, ma nel terzo libro delle cose Gimnastice particularmente à questo modo. Dando pre cetti della fricatione diciamo, che si debbiamo sempre le quantita con le qualita eongiugnere: percio che da per se stesse tolte sono in modo impersette, che non puo di loro nell'operare nascere effetto alcun buono, percio che la molle fricatione, secondo la maniera della quantita, fa tre effetti, essendo poca rallenta leggiermente la carne, e la fa humana, or molle al tatto, essendo molta euapora e liquefa, essendo mediocre genera molta carne ma flussi le e disciolta. Nel medesimo modo la fricatione dura sa= ratre altri effetti secondo la uarieta della quantita, perche essendo molta contrahe, e ristrigne i corpi, e ui lascia un certo che simile ad una infiammatione, essendo mediocre riempie doue manca e ui fa euidentemente ue= dere la carne espresa, esfendo poca eccita per un tempo nella superficie del corpo un certo rossore. Non pensa Theone, che si debba ad un Gimnastico dare precetto al= cuno della fricatione dura da per se sola separata, ma che le si debba aggiugnere la quantita, se se ne uuole qual= che piu frutto cauare. Nel medesimo modo tiene, che non si debba parola alcuna fare della molle da per se solo se= parata, perche crede, che non si possa mai una fricatione usare, che sia solamente molle, e non sia ne molta, ne po= ca,ne mediocre. Egli passa poi alle combinationi, che si

# CONSERVARE LIB. II. 37

posono naturalmente ne' corpi nostri fare, e dice che la poca fricatione con la molle rilascia leggiermente, e fa molle al tatto la carne. Doue à me non pare cha habbia egli detto altro con diuerse parole, che quello che con una sola diceua Hippocrate percio che che altro è rallen tare la carne, e farla molle, che disciogliere quello che si trouaua unito, e ristretto? Vi aggiunse Theone leggier mente, non mutando gia la maniera della operatione, ma determinando la quantita, perche allhora questa tale fri catione famolle il corpo, quando ella è poca e leggiera, che essendo gia un poco piu uehemente, sa ben molle anco ma piu copiosamente. Per quella parola dunque, leggier mente, mostra che la fricatione poca e molle, è quella che ne molto, ne mediocremente, ma poco rallenta e fa molli i corpi. Non ha egli dunque qui detto qualche gran cosa piu di quello, che Hippocrate si dicesse, come ne anco, quando diceua, che la mediocre e molle fricatione accre= sce al corpo carne disciolta e flußile, percio che l'essere mediocre aceresce la carne, l'essere molle discioglie, cioè rammollisce, che non e gia altro, che fare flusile e disciol ta la carne. E come diceua qui bene, cosi disputando della molta e molle fricatione, doue ua non solamente dire, che ella euapora, e liquefa, ma ui doueua anco aggiungere di che qualita lascia la carne, percio che non euapora e con sumatutta la sustanza della carne, alla guisa che fa il fuoco, ma ui lascia pure qualche cosa. Questo dunque, che ui si lascia, doueua egli anco, come io penso, aggiu= gneruise dire di che qualita si fusse, ne toccare solo l'ef=

475

setto della molta fricatione, e toccare del tutto quel del= la molle. Che la molta fricatione enapori, l'haueua anco gia prima Hippocrate detto. Ne gia Theone parlò asso lutamente della molta, ma combinandole insieme, e comin ciando prima della poca e molle, segui poi della molta e mollese finalmente della mediocre è molle. Come egli dun que nella prima, e nella terza combinatione non tacque il proprio effetto della qualita, cosi non doueua egli nel la seconda tacerlo. Anzi doueua anco egli qui dire, che la fricatione molta e molle non euapora solo, ma fala carne anco molle, saluo se quello ch'egli disse lique sare, si uuole togliere per rammollire, che cosi sarebbe uero quello, che egli dice, e non solamente non oppugna la dottrina d'Hippocrate, ma la confirma maggiormente, percio che se la molle fricatione sa sempre il corpo tene= ro, e molle, ò che ella sia poca, ò che ella sia molta, ò ch'ella sia mediocre, ne gia perche si uarie la quantita, si uiene anco à uariare l'effetto, ne segue, che la molle fricatione hasempre inseparabilmente seco la uirtu e sorza di ra mollire, come la dura ha forza d'indurare, di ristrigne= re, di colligare, di condensare, di fare dura al tatto la carne, ò come altramente uogliamo questo effetto chia= mare, percio che il proprio e primo neme, che si puo alla carne cosi disposta dare, si è la durezza, come la mollez za à quella carne, che si truoua nel contrario modo di= sposta. Benche possa ciascuno à suo piacere usare anco qualunque nome de gli altri, che detti habbiamo. Appres so diremo perche cagione una cosa istessa si possa di

#### CONSERVARE LIB. 11. 38

tăti uari noi chiamare. Hor, pche in cio no siamo discor di,ilsoprasederemo. Ma che alla molle fricatione seguiti di necessitail rammollir di corpi, dalle cose giadette si fa assai chiaro, poi che tato chi la usò molta, quanto chi la usò poca, quato chi la usò mediocre, no si se mai il cor= po duro. Al medesimo modo si sa chiaro, che con la dura= s'accopagna sepre la forza di indurarze di ristrignere: poi che ò molta, ò poca, ò mediocre, che altri usata l'hab= bia, sempre si ha indurato il corpo, e piu e meno, secondo che piu ò meno fregato si sia, che se poche, c dure seran= no state le fricationi, à questa proportione corrispon= dera la durezza, perche come chi s'accosta al fuoco, sem pre siscalda, ò che poco tepo, ò che lungo ui stia, ma piu si scalda chi piu ui e stato, e piu da presso, e meno chi po co tempo stato ui è se pochissimo è nulla chi ui si è sola= mente accostato, cosi nella fricatione anco proportional mente il corpo uien dalla molle mollificato, e dalla dura indurato, dalla molta molto, dalla piu parca parcamente dalla minima pochi simo ò nulla. Quando dunque Theo ne della molta e molle insieme disputando, disse che ella euapora e liquefa, s'egli per liquefare intese l'innanire, non significò altro certo, che l'euaporare. E così uenne à dire due uolte il medesimo, er à lasciare di dire quello, che necessariamente dire ui doueua, cioè l'effetto, che dal la molle fricatione resta nel corpo. Che s'egli per lique= fare intese il mollificare, il disciogliere, il rilasciare, ò al trasimile cosasegli toccò bene il tutto, senza nulla la= sciarui, ma dicendo le cose istesse, che Hippocrate dette

hauea, per no sapere ben toccarle si fa ritrouare nel sur to. E che egli non sapesse cosi ben toccarle, come Hippo= crate fatto haueua, il dimostraremo appresso. Che s'egli intese liquefare per rammollire, a Bai chiaro è, che egli alle cose d'Hippocrate nulla aggiunse, percio che dicen= do Hippocrate, che la molle fricatione dissolue, e che la molta estenua, chi che habbia ceruello, non ne conclude tostosche la molle e molta insieme estenua e mollifica? Ma egli non pare, che questo l'intendimento di Theone, pche quello che egli con una parola sola disse estenuare, nel primo libro delle cose Gimnastice, nel terzo con due parole il replicò, che furono enaporar, e liquefar. Le sue parole à puto del primo sono queste, la fricatione molle eßedo molta estenua i corpi,essendo mediocre gli empie di carne delicata e flusile. In questo luogo apertamente confessa, che la molta e molle fricatione insieme estenua i corpi. L'effetto proprio poi no solo dela molta, ma della molle, che bisogna dirsi, il dimostrò anco Teone co quel 10, che segui, doue dado precetti della dura dice, che essen do molta, ristrigne e genera no so che simil ad una infia matione, pche quello, che ella faceua essendo in moderata quatita, s'accrebbe poi piu co l'aumeto della quatita, che le si diede. Tutti dunq; cosessano, che la dura e mediocre, empie di dura carne il corpo, coe al cotrario la molle e mediocre empie anco ma di molle carne il corpo. Parlado Theone della molta e molle insieme, non si ricordo di esplicare essetto alcuno della molle, e parlando della mol ba e dura, non secene anco della dura mentione alcuna,

CONSERVARE LIB. II. perche se noi togliemo il liquefare per lo inanire, egli disse ben qualche cosa della molta, ma della molle niente. come anco parlando della molta e dura, toccò gli effetti della dura dicendo, che costrigne, che lega, e chegenera un certo che simile ad una infiammatione, ma della quantita non si ricordò, e pure doueua qualche parola dirne, per cio che questo si ben confessò, che la mediocre ingrassa. Or che effetti dunque fara la molta, se si usera doppo della mediocre? Certo che ò manterra, ò alterera la ope ratione e l'affetto di quella. Se'l manterra, certo che la molta doppo la mediocre non oprera cosa alcuna di piu, che se qualche effetto di piu fara, ò isminuira la carne, ò ue ne aggiugnera, se la isminuira, la estenuera anco, se ue ne aggiugnera empiera di carne il corpo. E pur chi non ui aggiugne carne, e bifogna che di necessita l'este= nui. Ma di questa differenza non si ricordò punto Theo ne, e la si tacque del tutto, senza toccare se la dura emol ta fricatione estenui, ò pure aumentila carne, ò se man= tiene quella misura della carne, che ha dalla mediocre fri catione tolta. Questo solo ne disse, che ella ristrigne, uni sce, e genera un certo che ad una infiammatione simile. Bisognaua anco dire, che ella di piu, ismagrisce, o este= nua. Si uede dunque, che Theone o non inteses qui l'arte d'Hippocrate, ò non uolle lodarlo. In poche parole toc= co Hippocrate non solamente tutte le differenze delle fricationi, ma ella operatione, e la forza di ciascuna di loro. Chi legge come di pasata, e senza molto pensamen to le sue parole, dira che egli quattro differenze sole

tocche habbia. Ma egli non è cosi perche in queste neces= sariamente egli ne accennò due altre, nella differenza de la qualita, una che è tra la dura, e la molle posta nel mez zo, la quale è la mediocre, nella différenza poi della qua tita un'altra, che è la poca, poi che alla molta bisogna eserui qualche poca, contraria. Egli soleuano con tan= ta breuita parlare gli antichi, che spesse uolte pare che ui manchino molte cose, lequali nondimeno di necessita seguono alle gia dette. Il perche scriuiamo noi sopra li scritti loro, à cio che quelli, che poco essercitati ui sono, ne habbiano come una luce auanti. A punto come in que sto luogo istesso facciamo, perche se la dura fricatione ha forza di colligare e restrignere, e la molle di discio= gliere, i corpi che si trouano disciolti souerchio, si uo= gliono duramete fregare, al contrario quelli che ristret ti si truouano, hanno bisogno d'una delicata, e molle fri= catione: quelli poi, che in un mediocre stato si truouano, non si uogliono ne dura, ne delicatamente fregare, ma il piu che si puo, ui si debbono amendue questi estremi sug gire. Mail ualente Theone s'inganna primo, che della fricatione mediocre nella qualita, non ne tocca ne le for= ze,ne l'uso,ma la tace sempre, quasi ella non fuse. Ma di cio parleremo appresso. Or come nelle differenze del la qualita, non solamente la dura e la molle ui si inchiu= dono, ma la mezzana anco, che tra loro nel mezzo è po sta, cosi nelle differenze della quantita ui è non solamen te la molta e la poca, ma la mezzana anco posta fra lo= ro. Perche cagione dunque in quelle della qualita tacque

#### CONSERVARE LIB. 11. 40

lá

Hippocrate la mezzana, er in quelle della qualita la poca? Potrebbe perauetura parere ad alcuno, che egli ui si fusse scioccamente es inconsideratamente portato, quasi che hauendosi à toccare breuemente una materia, basta ragionare de' primi contrarij, tacendo il mezzo, ò il mediocre, che tra lor fuße, come cos a che da se stessa per uirtu di quegli primi oppositi si lasci conoscere.Il che non pare che habbia Hippocrate osseruato. Ma io si per mostrare questa uerita, come per fare piu chiara la sentenza di Hippocrate, benche non sia qui necessario, perche simili questioni soglio trattarle nella ispositione de' libri, pure perche mi ui truouo, ene ho incominciato à parlare in desensione d'Hippocrate contra questi ignoranti, che ingiustamente il biasmano, ne raggione= rò alquante parole. Essendo nel generale sempre due le cose tra se diuerse e lontane, se pure quel che faze da quel che fatto, e differente, e diuerso, le fricationi sono nel nu mero di quelle cose, che fanno, e gli affetti, che per que= ste fricationi nel corpo restano, sono di quelle cose, che sono fatte. Il perche bisogna altre contrarieta porre ne le maniere delle fricationi, altre in quelle de gli affetti, che da quelle nascono. Nelle maniere delle fricationi porremo la dura, e la molle, e la molta, e la poca. In quelle de gli affetti porremo quella, che è come un colligamen to, et un discioglimeto di corpi, e la magrezza e la gras sezza.La prima cotrarieta de gli affetti nasce dalla pri macotrarieta delle fricationi, no gia cosi la secoda dalla seconda, percio che la magrezza viene bene dalla molta

fricatione, ma la grassezza vien dalla fricatione medio cre perche la poca non basta à dare aumento alla carne, percio che quella parte del corpo, che ha da riceuere que sto aumento, ha bisogno d'un moderato soccorso del ¡san gue, e d'una gagliarda uirtu, lequali due cose ci dara be la mediocre fricatione la doue la poca non ce ne dara niuna ne à bastanza, ne troppo. Poi che dunque le con= trarieta delle fricationi e de gli affetti non corrispode= uano insieme in uno, il nolere breuemente mostrare que= Stamateria forzò Hippocrate ad ispedirsene con quelle contrarieta che egli pose, togliendo quella contrarieta che era piu utile, e lasciando à studio uia l'altra, che era meno utile. E ben si uede, che è assai piu utile quella, che ne gli affetti si uede, che non queila altra, che nelle frica tioni, per duc ragioni. Vna tolta dal fine dell'arte, per= che le fricationi sono à quel affetto & alteratione del corpo, come à fine drizzate. E non è dubbio, che il fine sia sempre piu eccellente delle cose, che per lui si fanno. L'altra ragione si caua dalla chiarezza, or euidenza dell'opera, percio che intesi gli esfetti della molta e me= diocre fricatione, e facile cosa nedere anco gli effetti e le operationi della poca, là done non è cosi chiara la ope ratione della mediocre. Anzi chi ben ui mira,uedra che Hippocrate ha anco questa terza cosa, insegnata ragio= nado delle fricationi, pcio che bisogna toccare prima la dottrina delle cose, che apertamente si ueggono, e poi ap presso quella delle altre, che non cosi chiare sono, ò che sono oscurezilche non importa che con espresse parole si scriua,

#### CONSEAVARE LIB. 11. 41

scriua, o pure che à chi legge si lasci, come per inteso, e noto. A punto come nel proposito nostro si uede, che la operatione della mediocre fricatione è euidente e chiara che è l'aumento istesso della carne, er è oscuro poi l'ef= fetto della poca, perche non aumeta, ne isminuisce la car ne, ne mostra di fare effetto alcuno euidente, se non che solo un pochetto riscalda, ilche è commune effetto di tut te le fricationi. Non facendo dunque la poca effetto alcu no chiaro, e non essendo suo proprio quello, che pare, che faccia, ma à tutte le altre commune, non fu senza cagio= ne(come io penso)tacciuta da Hippocrate. Che susse com mune effetto di tutte le fricationi l'accendere il calore, non era cosi degno precetto, che hauesse douuto Hippo= cratescriuerlo. Ma che effetto ciascuna fricatione ope= rasse, questo si, che come bisognaua che Hippocrate il di cesse, cosi erautile à noi che il sapessimo. Egli distinguen do le semplici différenze, mostro tutta la materia delle fricationi, e come si possa accrescere la carne, e come di= minuirla, e come rammollire il corpo, e come ristrigner lo & unirlo insieme. E da queste nascono tosto e le loro mezzane operationi, e quelle, che per combinatione si fanno, le mezzane sono, quando ci ingegnamo ne di a= Strignere, ne di disciorre il corpo, e ne di accrescere, ne di isminuire la carne, quelle che per combinatione auen= gono, sono quando (pessempio) uogliamo insieme astri gnere, er accrescere la carne, perche chi non uede, che uo lendo aggiugnere al corpo la carne dura, e ristretta, bi= sogna la fricatione dura insieme con la mediocre, quanti

ta usare? Come anco uolendo accrescerla e farla molle, bisogna la fricatione molle con la quatita mediocre usa= re, e cosi delle altre combinationi proportionalmente, le quali alcuni Gimnastici banno come lor proprie inuen= tions scritte, ementre che riprendono Hippocrate, gra= uemente erano, si perche defraudano della propria lode coluische è stato il primo inuentore di queste cose, si an co(e che è peggio) perche attribuendo à se stessi l'inuen tionid Hippocrate, hanno nondimeno ardire di biasmar lose di calumniarlo, senza che esti non banno attamente le simplici differenze tra se combinate, perche come à me pare, uolendo cio attamente esfeguire, doueuano ne recarle tutte in sei, come fa Theone, ne lasciare à dietro operatione alcuna loro ne della quantita, ne della quali= ta, come habbiamo gia mostro, che nella fricatione molle e molta insieme, tace Teone l'operatione della molle, e nel la dura e molta insieme, tace l'effetto della molta. E pu= re doueua queste aggiugneruise fare noue combinationi particulari, pcio che se le tre differeze, chenascono dalla qualita delle fricationi, si aggiugneranno alle altre tre, che dalla quantita nascono ne risulteranno noue combi= nationi, che sono le sei, che habbiamo gia dette, che Theo ne pose, cioè la molte e poca, la molle e molta, la molle, e mediocre, la dura e poca, la dura e molta, la dura e medio cre, e le altre tre, che egli tacque, e non disse, cioe la mediocre posta tra la molle e la dura (benche non si possa ne la dura fricatione, ne la molle intendere, sen= za intenderui anco insieme la mediocre) con la qual me=

diocre s'egli hauesse le tre differenze della quantita con giunte, haurebbe noue differenze fatte di fricationi, e no sei, lequali io hora qui, come depinte, mostrero scritte, on nel primo ringo uenendo da su in giu, intendo le qua

lita, nel secondo le quantita.

Di queste noue combinationi
Theone toccò le sei prime, del
le altre tre non si ricordò, on
de su à sestesso manifestissima
mente contrario, perche se
tra la poca, e la molta ue n'è
un'altra in mezzo, che noi
mediocre chiamiamo, ne sera
certo anco un'altra posta tra

Dura \$\begin{array}{l} \text{poca} \\ \text{molta} \\ \text{molta} \\ \text{molta} \\ \text{molta} \\ \text{mediocre} \\ \text{poca} \\ \text{mediocre} \\ \text{poca} \\ \text{mediocre} \\ \text{poca} \\ \text{molta} \\ \text{mediocre} \\ \text{molta} \\

fij

crate trattare, ne gia egli dai suoi primi anni, e nelle scuole lesse li scritti di costui, che egli stesso confessa es sere stato prima Athleta(cioè luttatore, cursore, e giuo catore di braccia) e poi, lasciato questo essercitio, essersi à li studij Gimnastici dato. Ne certo dico io questo per biasmarlo, che io per altro il tengo tra i primi Gimna= Rici, ma perche io auertisca gli altri quanto sia difficile intendere i buoni libri de gli antichi, quando non ui so= no diligenti interpreti, perche io ho giadetto, come alla antica breuita s'acconueniua tacere la mezza tra la molle e la dura fricatione, e che queste mediocri non dob biamo noi tacerle, es'è detto di sopra, e ne diremo anco horaqualche cosa: percio che se tanto la molle quanto la dura fricatione non solamente si uede essere, ma s'inten= de anco co'l rispetto d'un'altra, bisogna anco di necessita nel medesimo rispetto porre la mediocre. Fingamoci dun que un corpo, quale ci habbiamo qui d'un fanciullo pro= supposto sanisimo, e nel mezzo di ogni estremo posto, onde non habbiamo pensiero di farlo ne piu molle, ne piu duro, ne di ingrassarlo, ne di ammagrirlo. A questo cosi fatto corpo applicaremo noi fricatione dura, ò mol le, ò pure molta, ò mediocre? Certo che à me pare, che ogni una di queste li sia dannosa e disutile, perche la du ra fara piu duro il corpo, la molle piu molle, la molta piumagro, la mediocre piu grasso, di niuna delle quali ha egli bisogno, ma di conseruarsi e mantenersi piu to= sto nella sua antica mediocrita. Onde non gli applicare mo fricatione ne dura, ne molle, ne molta, ne mediocre in

quantita, ma la poca solamente e mediocre in qualita, no hauendo altroue, l'occhio che à prepararlo per l'esserci tio. E di nuouo esfercitato, che egli sera à bastanza gli applicheremo quella particella di fricatione, che si suo= le doppo l'essercitio usare, e che i moderni Gimnastici chiamano Apotherapia. E pure Theone tra le sei sue combinationi no ne nomino ne pose alcuna accommoda= ta alla natura di un cosi satto corpo, ilquale non ha biso gno ne delle tre della dura, ne delle tre della molle, ma di quella, che è tra la molle, e la dura nel mezzo, che noi me diocre in qualita chiamiamo. Il perche, come io penso, as sai chiaro si uede quanto Theone errasse lasciandosi que sta mezza tra lamolle, e la dura, poi che niuna delle sue sei si puo à questa ottima complessione accommodare, ne quando il corpo e sanissimo, ne quando qualche corret= tione ricerca, perche s'egli è sano, ha solo bisogno d'una fricatione preparatoria à l'essercitio, laquale (come s'è mostro)uuole essere poca e mezzana fra la dura, e la molle. S'egli è diuentato ò piu magro, ò piu grasso del debito (pure che non sia punto alterata in qualita la car ne, ma stia nel mezzo tra il molle, e'l duro) uolendo isma grirlo, ci seruiremo della fricatione molta, er in quali= ta mediocre, uolendo reimpirlo, ci seruiremo della medio cre & in qualita & in quantita. Queste tre combina= tioni le habbiamo noi à Audio nella descrittione, che noi depinta ne habbiamo, poste nel fine, e doppo delle sei, à cio che si uedesse, che queste erano quelle, che si hauea Theone lasciate. Or dunque poi che s'è mostro non sola=

f iij

mente, che egli le lasciò, ma che queste, che lasciò, erano anco utilißime, ritorniamo al nostro proposto ragio= namento. E prima diciamo, come quella dottrina, che s'in segna per li primi e simplici fundamenti, e piu utile di tutte le altre, come quella, che facilità il tutto à farsi in= tendere, stampa nella memoria, e fa facilmente ricordar lose fa pronto altrui à potere ottimamente di tutte le sue partiseruirsi. Onde chi non ritrouerebbe facilmen= te à parte à parte tutte le différenze, l'uso, e le forze del le fricationi, hauendo una uolta bene intesa la sentenza d'Hippocrate, e postalasi à mente? nella quale egli inse= gna, come la fricatione dura puo ristrignere il corpo, la molle il puo dissoluere, la molta estenuarlo, la mediocre accrescerli carne. Dalla notitia e memoria di queste cose si ritrouano facilmente prima le differenze, che nel con testo di quelle parole si tacciono, poi applicandole fra se stesse insieme tutte, ne faremo le noue combinationi gia descritte di sopra, le quali no si sarebbono ritrouate fa= cilmente, ne si terrebbono à memoria, se non ui fusse pre= ceduta questa simplice e fundamentale dottrina d'Hip= pocrate, che ha ne' primi principij la materia di tutte le fricationi ridotta. E da que Ra prima inuentione non ne ésolamente seguita la inventione delle altre cose, che si Sono hora ritrouate, ma una faculta anco di be giudica= re ogni corrotta e guasta dottrina, percio che questa e la uera proprieta del methodo (che è una breue e ragio= neuole strada nelle discipline) che da un picciolo e sem= plice principio ci fa à tutte le particularita distinta=

mente peruenire, e con scientifici mezzi quasi con una certa regola, ci fa delle cose male dette giudicare. E que sto basti, quanto che niuno altro, ne Theone anco istesso (benche meglio de gli altri questa materia trattasse) hab biamo bene detto della fricatione, ma che Hippocrate so lo co' suoi seguaci l'habbia tocca al uiuo, e compiuta= mente. Resta qui à ragionare (come di sopra promet= temmo) solamente de' nomi accio che non ingannandosi perauetura alcuno nel numero loro creda, che tanti sia= no gli affetti, quanti i nomi, percio che questa uoce du= rosi dice propriamente d'una certa affettione del cor= posche non bisogna con altre parole chiarirla piu di quello, che ella è chiara, come ogn'un dalla sola uoce la in tende: il medesimo diciamo del molle. Ma queste altre due uoci'poi, raro, e denso, non significano cosi chiara= mente gli affetti del corpo, perche ci soliamo di questi nomi seruire in due modise propriamente parlando, e per uno abuso. Il raro propriamente diciamo essere quel lo, che ha gli pori grandi & aperti per tutto, come al contrario, chiamiamo denso quello, che ha piccioli questi isteßi meati. Per uno abuso poise metaphoricamente di= cono denso e raro cio che è ò ristretto & unito insie= me, ò rallentato e rilasciato, come diciamo alle uolte; che l'aere, e'l fuoco siano rari, e che l'acqua, e la terra densi; tirando questi nomi à gli elementi, i quali nondimeno sono uniti e ristretti insieme, constano di parti natural mente similari, e non hanno questi tali meati. Molto piu anco si scostano dalla uera proprieta questi altri duo no

25

N

f iiij

mi, ristretto, e colligato, che sono stati anco metaphori= camente detti, quel primo, del denso e del duro, alle uol= te separati l'uno da l'altro, alle uolte uniti insieme, que= Sto altro (cioè il colligato) del denso, e del duro medesi= mamente, non gia però con la medesima metaphora, perche tutte le cose colligate sono impedite al moto, e di questa uoce chiamarono tutte quelle cose, che con difficul ta si muouono, per colpa, ò di siccita, ò di frigidita, ò di infiammatione, ò di tumore duro, ò di accordatura di nerui, ò di repletione, ò di peso. Per questa cagione istes= sa hanno di contrarij nomi à questi chiamati gli affetti contrarij, con queste uoci, rimeßioni, risolutioni, rilassa menti. Si che non bisogna mirare al numero de' nomi, ma pensar, che sono due sole nel generale, le maniere de gli affetti, l'una, che nelle parti similari si uede, e della qua= le noi è molle è duro diciamo, l'altrache consiste nelle parti istrumentali, secondo la qualita de' meatize la chia miamo rara ò densa. E questi sono i propri affetti de' corpigli aduentitij poise che à tempo durano, sono qua do i meati istesi ò d'humore souerchio si colmano, ò qua do ne sono scarchi, e mondi, ò quando sono aperti, ò quan do ristretti. Madi questi affetti ne li libri seguenti si ra gionera. Hora ritornando al proposito nostro, parlere mo piu distinta e chiaramente della fricatione, laquale alle uolte da per se stessa e utile à corpi nostri, alle uol te serue e somministra alle cosesche ici giouano à quel modo, che scriue Hippocrate del ligare, quando dice il li= gare, ò infasciare, che diciamo, parte è da se stesso sano

parte anco alle cose, che sanano, serue. La fricatione dun que condensa le cose rare (e questi sono gli effetti della dura fricatione) e rammollisce anco le cose dure, e rilassa le dense, (e questi effetti sono della molle.) Nel medesi= mo modo la fricatione, che si fa per ingrassare, ò per ismagrire, è da per se in qualche cosa al corpo utile. Ma quella, che prepara i corpi, à l'essercitio, e quella, che dop po gli essercitij si fa, sono amendue come somministranti e seruenti à gli essercitij istesi quella prima, che chia= mano preparatoria, riscaldando un poco, apre i pori, e fainsieme atti gliescrementi, che sono nel uentre, ad uscire fuori, erammollisce le partisode, quella altra poi che chiamano Recuratiua, oprata con un pochetto di oglio humetta insieme, e rămollisce le partisode, eua pora fuori quello, che ne' pori si contiene. Ma di questa si dira appresso, ragionato che si sera de l'essercitio. La preparatoria, che noi, come s'è detto di sopra, o= praremo in una ottima complesione, per riscal= dare il corpo, uuole essere da principio molle, poi uo= lendo esfercitars, unole esfere dura, che à questa guisa potra mollificare sommamente, & eccitare à l'esser= citio & à l'operare, e conseruare insieme la na= tura del corpo, come l'ha prima ritrouata. Che se s'ha qui punto ad errare, pieghi questo errore piu to= sto al duro, perche i piccioli eccessi dal mezzo, si termi= nano con la superficie sola del corpo, senza alterare niuna parte dentro. E meno sera questa pelle superficia le offesa, se questi eccessi dal mezzo inchinino al duro

insieme & al denso, perche cosi si fameno atta ad essere offesa. Che se susse il traspirare per questa pelle, aper to efacile, la faremmo densissima, e durissima. Hora, perche bisogna essere à l'uno officio, er à l'altro attisi ma, e bisogna p questa uia di traspiratione cauare fuori gli escrementi, che dentro sono, or insieme tolerare anco la uiolenza delle cose estrinseche, che potrebbono offenderla, si dee il mezzo tenere, che e fra l'uno e l'al= tro estremo, che se alcuna uolta perauentura questa me= diocritanon si seruasse, meglio è tenerci al piu duro, e al piu denso, che non al piu molle e al piu raro: perche quello, che nel traspirare manca, si puo con l'essercitio supplire, la doue alla offesa, che ci puo istrinsecamete ue nire al corpo, non si puo facilmente prouedere, e rime= diare, e di piu ne nasce uno inconueniente non picciolo: perche non solamente uerrebbe ad euaporarsi l'escreme to, ma il nudrimento anco del corpo istesso. In queste dif ferenze dunque della qualita meglio è peccare uerfo la dura, che uerso la molle. In quelle poi della quantita, se si ha ad errare niente, almanco nella complessione & eta prosupposta, si dee uerso il meno errare, perche bi= sognasempre di questo in questo discorso ricordarci, che la intentione nostra è di aumentare, & accrescere questo tale corpo, e non di deseccarlo. Quali complessio ni di corpi, o à che modo disposte, hanno di molta frica tione bisogno, il diremo appresso. Hora ritornando à l'intento nostro parleremo della misura delle fricatio ni, à quel modo istesso, che s'e pure hora della loro

qualita parlato. Ma prima, che di cio facciamo parola, bisogna d'un'altra cosa parlare, senza la cui notitia non si puo questamisura ne definire, ne conoscere. Et e questo, che io dico, il temperamento dell'aere, che contiene in se il corpo, che uorra frecarsi, il quale temperamento si puo bene con gli effetti istesi mo= strare, ma non gia con parole in modo, che nulla alla sua intelligenza ui manchi, perche à questo modo e del tutto imposibile. Ma bastera se se ne dira tan= to, che poco à farlo chiaro ui manchi. Ma biso= gna ancho prima una certa altra cosa considera= re, cioè in che stagione dell'anno, or in qual luo= go del mondo si ha à fare questo essercitio, per= che infino ad hora non habbiamo se non di due co= se sole parlato, e della complessione del corpo, e della eta, ne si è tocco punto ò doue sia questo put= to stato alleuato, ò doue sia hora per essercitar= si, ò pure in che tempo dell'anno, o in qua= le hora del giorno, benche secondo ciascuna di queste cose si unole la mediocrita della fricatio = ne uariare. A le cose dunque, che si sono det= te, aggiugneremo anco queste, le quali nondime= no si sono ancho nel principio dell'opera poten= tialmente contenute, benche non chiaramente espli= cate, percio che quando io ho, come una certa rego= la di quanto à dire si doueua, prosupposto un huomo ot= tima, e sommamente complessionato, ho anco tacitamente tocca la contrada di costui:perche non puo corpo alcuno

di ottimo temperameto generarsi in contrade distempe rate, come e la ragione ci insegna, e cel confirma la ispe= rienza, perche li magri, secchi, e discoli nelle regioni cal dissime si generano, come ne' lucghi freddi medesimame te si ueggono distemperate le genti, come quelle, che nel le parti istrinseche, sempre sentono freddo, e nelle intrin seche, e nelle uiscere principalmete estremo caldo. Quel lo ottimo corpo, che noi prosupposto habbiamo, quasi à punto la Regola di Policleto, e quello, alquale noi ne ue diamo molti simili in queste nostre contrade, che di eccel lente temperamento le giudichiamo. In Gallia, in Scithia in Egitto, in Arabiane anco per segno s'e mai un tal corpo ueduto. La parte mezzana della contrada nostra che si stende molto in lato, è ottimamente temperata, co me è la patria d'Hippocrate: perche d'inuerno, e di esta= te ha un mediocre temperamento, onde molto maggior= mente l'ha nella primauera, e nell'autunno. Dando dun= que questo luogo al corpo, che noi prosupponiamo, li da remo anco per stagione dell'anno, la meta della primaue rase per l'hora del giorno, nella quale s'ha egli primieramente ad essercitare, il meriggie. Et accio che la uirtu di quel naturale temperamento non uenga ad essere à niuna guisa da l'aere, che il circonda, alterata ne muta= ta, la casa istessa, doue s'ha costui da essercitare (maßi= mamente in quel giorno) non uuole esere ne piu calda ne piu fredda di quello, che si sia il commune aere di tut= ta la citta, anzi e la estate, e l'inuerno siuvole co arte sar tale, cioè l'inuerno piu caldo, la estate piu freddo, e quez

sto, accio che quel corpo be teperato possa d'uno ottimo tepo della fricatioe seruirsi, poi che esedo la casa ò piu calda, ò piu fredda del debito, nella troppo calda suderà egli primache sia mollificato à bastăza, nella troppo fre dane si riscaldera, ne simollificara giamai, ne mostrera quel uiuace rossore di fuori, ne punto si gonsiera, percio che queste due cose, il rossore, e'l tumore sono segni del= la mediocre fricatione in un mediocre aere in una com= plessione di corpo ben temperata, perche come sparso il corpo di acqua calda, si gonfia primo, e se piu se ne spar ge, si contrahe e rimette (onde à questo proposito dice= ua Hippocrate, prima s'inalza e gofia, poi si fa delicato e magro)cosi la fricatione gonsia primo, e distende, poi ristrigne e contrahe il corpo. Quando dunq; si opra la fricatione p ingrossare il corpo, allhora le si uuole im= por fine, quando è gia il corpo p cotrahersi e ristrigner si. Ma quando si opra p preparare l'huomo à l'esserci= tio, non bisogna tutto questo aspettare, ma finirla mol= to prima, massimamente quando è di ottimo temperame to, er ancor putto colui, che questa fricatione usa, per= che ha il corpo humido, e tenerello, e che con poche frica tioni si rammollisce. Il termine della fricatione prepara toria si è, che le parti sode si rammolliscano, che si dissol uano le humide, e che s'aprino i meati e pori del corpo. Al numero poi e quantita delle fricationi non si puo con parole impor meta. Ma coluische essendo di queste ma= terie dotto, ha di questi che si fregano, cura nel primo giorno non bisognera troppo isquisita congiettura

## COME SI POSSA LA SANITA usare. Il di seguente poi, hauendo qualche isperien= za della naturadi quel corpo acquistato, n'haura piu certa, e piu risoluta congiettura. Anzi nell'essercitio istesso è imposibile, che egli il primo giorno ui possa à punto una certa misura tenere, la doue potra ben te= nerlane' seguenti giorni. Ma diamo anco in questo i segni. Quando nel primo giorno uedremo, che costo= rospinti & incitati à l'essercitio non ui si mostrano troppo pronti, anzi piutosto pigri, non solamente non si mostrano acconci e forzati nelle lotte, ma disgra tiati anco ne' moti, ritiriamoli à dietro. Egli bisogna, che chi si essercita, sia ne troppo animoso, che ancor che stanco, desideri pure di essercitarsi, ne troppo dimesso d'animo, che essendo nelle sue intiere sorze, ricusi nondimeno la fatiga. E quello, che noi prosupposto ci habbiamo, sera non solamente del corpo ottimamen= te complesionato, ma dell'animo anco: perche quelli Sono al moto pigri, nel cui uentre, ò pure in tutto il corpo si truoua un freddo sugo raccolto. Parimen= ti sono lenti, e tardi à muouersi i Plethorici, che sono co loro, che abondano souerchio di sughi, & humori

ugualmente disposti, e quelli anco, che sono stati di fresco dal freddo trauagliati. E quelli piu di questo lento e pigro affetto participano, che sono di piu fred=da complessione, come anco piu di questi istessi sono pi=gri quelli, che alla loro frigidita hanno anco aggiun=to l'humore. E questi corrompono la misura dell'es=sercitio, come al contrario coloro, che sono di tempera=

meto assai caldo, (ò che di loro propria natura l'habbia no, ò pure per qualche istrinseco affetto) sono animosi, e cupidi di contentioni, e piu di quel che bisogna, à l'ope= rare pronti. Quelli poi, che hanno il corpo ne troppo caldo, ne troppo freddo, ne l'animo del tutto dimesso, ne auido di contentione e di gloria, es à l'operationi pro to, conservano intieri i segni della misura dell'esercitio e nel primo giorno, e molto piu ne gli altri seguenti p= che se ben non si uede ne' principij il tutto, con la esperie za si puo nondimeno facilmente uenire appresso ad una compiuta notitia. Il medesimo diciamo della misura del cibo, che se ben non si puo da principio à niun modo in= tiera hauere, con la isperienza nondimeno quotidiana, e col ricordarci & osseruare et il cibo, e gli essercitij pas sati cioe, come egli digerisse un tanto cibo, doppo un tan to essercitio, uerremo col tempo ad una quasi psetta scie za di questa cosa. E tutte le gia dette cose sono anco com muni à quelli, che à l'ottima coplessione, della quale par liamo, no giungono, e de' quali non parliamo noi hora. Quella ottima natura, che noi proposta ci habbiamo, ha le misure di tutte queste cose chiare, come quella che ne co' costumi dell'animo, ne col disteperamento del corpo disturba, ne corrompe cosa alcuna delle gia dette, ma apertamente mostra le misure della fricatione, dell'esser= citio, del cibo, e del sonno, or allhora primieramente rifiuta ogn'una di queste cose,quando non ne ha piu di= bisogno. Onde sia questo anco un grande inditio della misura di loro à colui, che hauera di cosi temperato cor=

po la cura, sia questo dico, cioè la uiuace alacrita della na tura istessa in cio che si fa, laquale natura in una ottima complessione prescriue la misura à se stessa, perche chi è cosi bene complessionatose si prepara con la fricatione à l'essercitio, allhora uerra finalmente ad essercitarsi, quando s'haura gia tutto il corpo fatto molle, e riscalda to, or esercitandosi allhora cominciera à muouersi con qualche affanno, quando si sera a bastanza essercitato, e s'asterra medesimamente dal mangiare e dal bere, quan= do si sentira sufficientemente pieno. Il perche non si dee dubitare di costui, che alle uolte egli piu del debito fati= ghi,e si esserciti, o che piu del conueneuole mangi e beui s'egli si lascia dalla sua stessa natura portare. Onde na sce, che egli non ha bisogno d'un gran dotto & esperto che in queste cose il guidi, come ne hanno gli altri huo= mini di piggiore complessione, bisogno, de' quali ap= presso si parlera, percio che il corpo sano tratto da l'im peto della sua propria natura, si pone da se stesso nel mezzo,e si ritroua il bisogno suo, massimamente s'egli si trouera nelle cose dell'animo rettamente alleuato, che gia molti cresciutisi da i primi anni in tristi costumi, e uiuendo poi poltrona, e dissolutamente, banno guasta la bonta della natura loro, come al contrario alcuni essen= do di untiosa complessione, con la temperanza della unta e con gli essercitij conuenienti & à tempo, hanno muta= to in bene quel disetto, e mancamento di natura. Ma e de gli esfercitij, e delle operationi di costoro si dira ne gli altri libri appresso, perche in questo libro (ese ne è anco discorso

TE !

VA.

100

in.

discorso nel precedente) parliamo di quellische si tro ua no ottimamete dalla natura coplessionati. Seguitiamo ho ra dunq; delle maniere de li esfercitij, coe è la lotta, il pă cratio (nel quale esfercitio non s'oprauano solamente le pugna,ma e le braccia, e i piedi, e finalmete tutte le forze del corpo) e come è il pugillato, er il corso, er altri simi li:de' quali alcuni ne sono essercitij solamente, altri ne so no non solo essercitij, ma operationi anco. Gli essercitij sono e quelli, che pure hora detti si sono, e questi altri che chiamano i Greci con queste uoci, Pitilizare, Ecple= thrizare, el'Acrochirismo, de' quali si parlera distinta= mente appreso, e come è anco lo schermire. E di piu an= co, il saltare, il trare il disco (che era un certo sassetto tondo, che si tiraua di lungo nell'aria) il giuoco della palla, ò picciola, ò grande, e di quella che chiamano palla à uento, et il trauagliare il corpo con alzare pesi da terra, ò saltarci. Gli essercitij poi, che sono anco opera= tioni, son quelli, che si fanno, quando altri zappa la ter ra, ò tira il remo, ò ara, ò puta le uiti, ò porta peso, ò mie= te,ò caualca,ò camina in uiaggio,ò caccia ad augelli, ò pisca,ò fa qual si uoglia cosa di quelle, che gli huomini ò artefici, ò non artefici, per uso della uita fanno, edifican= do le case, ò le barche, ò lauorando di serro, ò di legno qual si uoglia istrumento, che alla pace ò alla guerra ap partenga. E la maggior parte di queste cose si possono alle uolte solamente per essercitio oprare, percio che nel generale ci possiamo per tre uie seruire di loro, e quando solamente per operare, le facciamo, e quando per

impararle, con animo però di hauere à seruircene, co adoprarle, alle uolte anco solamente per esfercitio, come io stesso ritrouandomi alle uolte in contado d'inuerno, Sono stato sorzato, per essercitare il corpo, à tagliare legna, à pistare de l'orgio nella mola, e scorticarlo, e mundarlo, lequali cose fanno i contadini ogni di per un loro lauoro ordinario. De l'uso di queste cose, come ope rationi, si dira appresso ne gli altri libri, ma di loro, co me esfercitij, si ragionera hora, perche niuno di questi esfercitij si ha da fare tutto il giorno continouamente, ò d'altro tempo, che innanzi mangiare. Ben bisogna ser= uare in loro la misura, come anco dapoi nella fricatione doppo l'essercitio. E quando tutto questo fatto haure= mo, allhora non si sera punto alla materia dell'esserci= tio mancato. Bisogna dunque essere di tutte queste cose instrutto colui, che si toglie questo ufficio di hauere à conseruare la sanita, che i Greci il chiamano propria= mente Higijno, ben che per un certo modo largo il pos= sano anco chiamare Gimnastico da gli esfercitijo medi= co dal medicare. Di che s'e à lungo parlato in un nostro libro, che noi habbiamo intitolato Trasibulo. Le manie= re de gli essercitij sono quelle, che dette habbiamo, la qua lita poi, ò la differenza loro (che gia posiamo di amen due questi nomi chiamarla) sono la uelocita, e la tardita del muouersi essercitandosi. Di piu, sono anco il robusto e'l debole, sono medesimamente la uehemenza, e la leg= gierezza. I modi poi, come s'habbiano tutte queste ma= niere ad usare, insieme con le proprie loro differenze,

23

tale /

100

**下**华

ry-

bal

gó

sono questi pcio che ò è il moto cotinuo e ppetuo, ò pur interrotto, et essendo cotinouo, ò egli e d'un tenore sem pre, ò pur diseguale: esedo interrotto, ò e co un certo or dine ò fuori d'ogni ordine. E questi modi di usare gli es sercitij da le operationi istesse si tolgono. Queglialtri modi che da altre cose istrinseche si tolgono, sono questi, chel'essercitio ò si fa à cielo apto, ò sotto il tetto, ò pur à l'obra: et il luogo, doue si fa, ò è troppo caldo, ò troppo freddo, ò mediocremete teperato. E di piu, ò e troppo sec co, ò troppo freddo, ò e in un mediocre teperamento po= sto.I modi anco di usare gli essercitij, sono uarij, perche si puo l'huomo essercitare ò con poco poluere, ò con mol to, ò con molto oglio, ò con poco, ò pure anco senza e l'u no e l'altro. Mostre tutte le cose, delle quali bisogna es= sere dotto colui, che sa questa prosessione di conseruare la sanita, ritorniamo bora alle maniere istesse de gli es= sercitijse primo mostriamo quello, che sia à tutte comu ne,poi quello che sia à ciascuna di loro proprio. E comu ne duq; adogni esfercitio, che il calore, che si eccita, et au meta ne gli animali esfercitădosi, da li animali steßi pro uiene, pcio che si sogliono anco i corpi nostri fare caldi, e co' bagni caldi, e ne' tepi di state co l'ardore del sole, ò pur di altro tepo col fuoco, e quado usiamo fricationi di medicine calde. Ma tutti questi calori ci uengono da pte istrinseca, la doue co l'essercitio si eccita e cresce in noi quel calore natiuo, che ci è sempre nel corpo. Equesto effetto e à tutti gli essercitif comune, e no proprio di al cu di loro. Se pure no uogliamo dire, che o in quelli che

g ij

s'irano, o in quelli, che s'alterano e per paura e per ira o in quelli, che si uergognano, si uede anco questo natu rale & interno calore crescere, benche l'ira faccia non crescer, ma bullire il calore nel cuore, che gia questa di= cono i piu eccellenti filosofi, che ne parlano, che sia l'es= senza de l'ira, percio che il desiderio di uendetta non è gia la sua essenza, ma un'altra sua certa cosa. Et in quel lische si uergognano, si aumenta il calore naturale, men= tre che si ritira dentro in se tutto prima, e poi col con= tinuo moto ui cresce, perche non si serma ò riposa lo spi rito di chi si uergogna, ma è dentro e di fuori insieme con tutto il sangue è uolto uariamente intorno, à pun= to come lo spirito di quelli, che e per paura e p ira s'al= terano. Ma di tutti questi affetti dell'animo si ragione= rapiu à lungo appresso, hora ne ho come forzato tocche queste poche parole, per dire come era questo accidente commune & à gli effetti istesi dell'animo, & à gli es= sercitif, mentre che io uoleua mostrare che ad ogni esser= citio ei commune l'aumento del calore naturale in= nato ne' corpi. Hora e gia tempo di toccare particu= larmentele proprieta di ciascuno essercitio, ricor= dando prima però, che in queste proprietà si ri= trouano anco molte differenze, perche uno esser= citio altera, & essercita piu che un'altro. Alcuni lenta= mente si fanno, alcuni con uelocita e prestezza, & alcu ni con sforzo, e gagliardia, alcuni altri senza questo issorzo. Di piu alcuni essercitij e con gagliardia, e con prestezza insieme si fanno, alcuni altri con languidez=

θų,

C.

Mis

za, e pigramente. Quelli, che con uiolenza, ma senza prestezza si fanno, chiamo gagliardi e forti. Quegli al tri, che con uiolenza e con prestezza, chiamo uehemen= ti, e sforzati. Vna cosa istessa chiamo con uiolenza, e co gagliardia, ò con isforzo. Il zappare dunque è uno es= sercitio robusto e gagliardo, ma non gia presto. Il mede simo dico, d'un che freni in un tempo insieme quattro ca ualli perche egli robustissimamente si essercita, non gia con prestezza. Q uesto stesso dico d'alcuno, che si pon= ga sopra, qualche gran peso, ò che eglistia in un luogo fermo, ò pure che un pochetto si muoua. Il passeggiare medesimamente per luoghi erti e difficili, si porra in questa maniera di esfercitij gagliardi, ma non presti, perche chi à questa guisa si muoue, pare che con le pri= me parti del corposostenga, quasi un gran peso, tutto il resto dise stesso. Appresso, chi saglie per una fune ag= graffiandouisi con mano, come ueggiamo essercitaruisi i putti nelle scuole, ò chi attaccandosi con le mani ad una fune, ò ad un legno, ui si sospende, e sta à questo modo buona pezza alto da terra, tutti questi s'essercitano co uiolenza, e robustamente, ma senza alcuna celerita. Il me desimo diciamo di colui, che con le mani ben chiuse, e con le braccia forte stese uerso il cielo stia à questo medo gran pezza, ò di quello altro, che chiuso ben sorte il pu gno si lascia da un'altro trauagliar, perche glielo apri, nel quale essercitio diuentano e tutti i muscoli, e tutti i nerui del corpo robusti. In questa maniera istessa di esser citio poniamo anco quel di colui, che tolto separata=

g iij

mente con amendue, le mani, due cose grieui e pesanti, stenda poi forte le braccia, ò l'alzi quanto puo uerso il cielo, o à questa guisa stia gran spatio di tempo, ò di quell'altro, che dia al compagno potesta di fare ogni sor za per piegarlo, e torlo da un luogo, ilquale esfercitio, perche ui si oprano non solamente le manisma e le gam= be, e tutto il corpo con quello stare saldo, e piegarsi, e di molta importanza à fare robuste e gagliarde le mem bra. Et in questa maniera di esfercitio dicono, che si esser citasse Milone, dando altrui liberta di torlo da un luo= go, doue egli fermaua il piede. Ma questo esfercitio il fa ceua per sortificare le gambe, perehe uolendo essercitare le mani, chiudeua il pugno, e daua altrui potesta di a= prirglielo, se potea. Questi istesso (come dicono) toglie ua con mano un pomo granato, ò un'altra cosa simile, e diceua al compagno, che facesse ogni ssorzo, per torglie le. Questi essercitij dunque & accennano una soprema gagliardia, & esfercitano molto. Si esfercita anco, e si corrobora particularmente il corpo di colui, il quale ab bracciando per mezzo un'altro, non lo si lasci distacca= re da doso per forza, che egli faccia, ò pure lasciandosi esso abbracciare per mezzo, faccia ogni sforzo per di= staccarsene. Il medesimo dico di colui, che essendoglisi piegato auanti di trauerso il compagno, il tolga pe' fi= anchi leggiermente, or alzatolo su'à guisa d'un peso, hora lo stenda auanti, hora lo ritiri à dietro, e sera que= Ro essercitio piu gagliardo, se mentre egli tiene il com pagnosospeso, si muoue, e piega hora da questa parte, ho

ra da quella: perche à questo modo ne diuenta piu robu= sta tutta la spina, e la schiena del corpo. In questa manie ra di esfercitio poniamo anco quelli, che con ogni sforzo si urtano, e spengono l'un l'altro col petto, e quegli al= tri, che attaccando alcun su le spalle, fan sorza di por= lo giu à terra. Ma tutti questi cosi fatti essercitif si pos= sono fuori di scuola fare in qual si uoglia luogo frequen tato dal popolo, la doue hanno bisogno della scuola ò di molta arena quelli, che si fanno da i giouani, mentre lot= tano, per acquistare robustezza, e gagliar dia, come so= no, quando amendue lottando s'auinchiano nelle gambe, l'uno in quelle dell'altrose stese le mani s'attaccano uio lentemente con una nel collo del compagno, con l'altra nel braccio, ò pure quando gittata una mano d'intorno al capo de l'auersario, come se con una fune auolto l'hauesse, il dimena, e lo fa piegare hora auanti, ho= ra à dietro. Questa lotta essercita la robustezza di amendue i lottatori, come quella altra, che si fa, quan= do l'un auinchia con le sue gambe una di quelle del compagno, ò pure che applica amendue le sue esi stri gne con amendue quelle de l'auersario, perche à que= sta guisa anco amendue acquistano del robusto. So= no infiniti altri tali essercitij robusti nelle scuole; de' quali suole essere ogni maestro delle lotte dotto, & e= sperto. Diciamo un poco hora di quelli, che con celerita e prestezza, ma senza gagliardia, ne uiolenza si fanno. E questi sono, come è il corso, lo schermire, e quando due giouani senza strignersi, con le mani solamente conte=

Ħ

g iiij

dono, che'l chiamano Acrochirismo i Grecise coe è l'esser citio, che co la palla à ueto si fa, ò co l'altra palla con che ordinariamete si giuoca, ò pur coe sono quelli altri due, che i Greci chiamano Ecplethrizare, e Pitilizare il pri= mo è quando alcuno nel Plethro (che è un spatio di cen= to piedi)corre hora innanzi, hora à dietro senza pie= garsi mai, ne uolgersi, finche, mancando in ogni corso al= quanto di quello spatio, uenga finalmente à restarsi in una parte saldo, il secondo è poi, quando alcuno caminan do con le punte de' piedise con amendue le mani alte, una Stesa dinanzi al corpo, l'altra dietro, le muone con gra celerita e prestezza, il quale essercitio sogliono per lo piu presso alcuno muro farlo, accio che accadendo di er= rarui, facilmente, attaccando si al muro, ui si ridrizzino, benche à questa guisa, quanto piu s'asconde l'errore di chi s'essercita, tanto piu diuenta l'essercitio piu debole. Tra gli essercitij presti, ma non gagliardi, sono anco quelli, che si fanno nelle scuole, quando alcuno è solo, è accompagnato, si ua rauolgendo, ò (come si dice) roto= lando per terra. Ilche si puo anco fare stando in pie, e girando uelocemente intorno à qualche uno che stia ser mo in mezzo. Si puo anco con le gambe solamente que= sto essercitio fare, stando ritto in piedi, alle uolte saltan do solamente in dietro, alle uolte alzando su le gambe à uicenda, hora l'una, hora l'altra. Si puo e con le mani an co questo essercitio fare, senza altrimente tenerle con peso alcuno impedite, e sera, quando alcuno e spesso e co prestezza le mouera, ò che le tengaristrette e chiuse, ò

### CONSERVARE LIB. 11. 53

ti la

127

9

che le tenga aperte, estese. E questo basti de l'essercitio ueloce, uegnamo hora al gagliardo, che co'l ueloce s'ac= compagni. Et in questa maniera poniamo il zappare, il trare il disco, il muouersi, il saltare, quando però conti= nouatamente, e senza intermissione si fanno. Vi ponia= mo medesimamete il trare, qual si uoglia arma inhastata graue, continuando però molto li colpi, et il trauagliar si con celerita essendo di pesante arme armato. Egli suo= le, chi à questo modo si essercita, tramezzarui alquanto di quiete in mezzo. Onde bisogna qui conoscere la diffe renza, che è tra l'essercitio continouo, e l'interrotto. Tutti gli essercitij gia detti, espetialmente quelli, che no esercitif solamente, ma operationi anco sono, come e il zappare, e'l trar del remo nauigando, sogliono hauere qualche poco di riposo nel mezzo. Quegli altri esser= citij poi che si fanno interrotti, e senza traporci quiete alcuna, sono come è un lungo e continouato corso, or il caminare in uiaggio. Queste maniere di essercitij, che si sono dette, hanno queste differenze, che dette habbiamo, e di piu, che alcune esfercitano piu i lombi, che le braccia ò le gambe, alcune tutta la schiena, ò il polmone solamen te, ò il petto solamente: percio che il caminare, e'l corre= re esercitano le gambe, l'Acrochirismo, e la scrima le bracciase le manisl'inchinarsi spesso, et alzarsi su, ò con tenerloui del continuo, esfercita i lombi. Sono alcuni, che postisi auanti due cose grieui e pesanti lontane tra se quanto si possono stendere amendue le braccia in lungo, s'inchinano poi, e tolgono con la man dritta quel peso,

che è da man manca, e con la manca quello, che è da man dritta, e poi tornano à riporre ne' lor primi luoghi, e l'un peso e l'altro. Questo istesse fanno anco poi, stan= do saldi in un stesso luogo, senza torcerne pure il piede. E questo moto esercita piu le partitrauerse della schie na, come quell'altro primo essercitaua piu le dritte. Il petto e'l pulmone sono propria e principalmente dal molto respirare essercitati. La gran uoce anco, di piu di quello che detto si è, comuoue tutti gli istromenti della uoce,i quali quanti, e quali siano, s'è gia detto in quel trattato, che noi della uoce fatto habbiamo. E poi che sia mo qui giunti, non sera fuori di proposito parlare di tutte le parti dell'animale, che hanno in se euidenti, e chia rimoti, ò che piccioli, er oscuri gli hanno, e quali siano quelle, che da se si muouano, e quali da altri. Ilche non se radi poco giouamento à Gimnastici, sapendo quali mem bri dell'animale da se stessi, e per propria uirtu si muo= uano, e quali non da se, ma con l'altrui mezzo. Tutte le operationi uoluntarie si esseguiscono in noi per mezzo de' muscoli, e de' i nerui, lequali stesse nondimeno con maggiore sforzo, et celerita oprandosi, esfercitano prin cipalmente le gia dette parti, or accidentalmente le ar= terie ancose con queste si uengono anco à muouere insie me, e le ossa, e le uene, e la carne, e i ligamenti, che da gli oßi nascono, con tutte le altre parti dell'animale. De gli altri moti poi, che ne corpi de gli animali si ueggono, quelli, che non si tolgono per uolunta libera de l'agente, ma sono ò naturali, ò secondo che gli affetti dell'animo

dispongono, sono di due maniere, perche alcuni sono operationi del cuore, e delle arterie, alcuni altri, delle uene e del fegato. Sono operationi (dico) principalmente di tutte queste parti, & appresso poi anco di tutte le altre del corpo, percio che tutte sono da quattro natura li faculta gouernate e rette. Ne gia si tralascia mai del tutto il moto delle arterieze del cuorezben si rallentazo attefa, secondo che egli è ò grande, ò picciolo, ò ueloce, ò tardo, ò uchemete. Ilche per molte cagioni auiene, le qua li tutte si sono tocche in quel libretto, che noi fatto hab= biamo delle cause de' Polsi. Hora bastera leggiermente accennare solo i capi. La prima cagione dunque di al= terare e mutare il polso si è il crescere, ò il diminuire del calore naturale. La seconda e il mutarsi la quantita dello spirito dell'animale. La terza si toglie dalla sermezza ò debolezza della naturale uirtu. La quarta si considera dalla mala dispositione dell'istromento istesso. Ma non fa à questo proposito nostro ragionare hora di questa quarta, perche bisogna qui hauere l'animale infermo. Ilche nelle altre tre non si ricerca, ritrouandosi elle anco ne' corpi sani. Quel mutamento dunque, che dal crescere ò diminuire del calore naturale nasce, auie= ne per colpa della stagion dell'anno, per colpa del man= giare, del bere, del bagno, della fricatione, del sonno, della uigilia, e medesimamente per cagione de gli affetti del= l'animo, e delle operationi uoluntarie. Quel, che nasce poi da l'alterarsi lo spirito dell'animale, si uaria secon= do le differeze dal moto uoluntario, e deliberato. Quel,

che nasce dalla fermezza ò debolezza delle sorze auiene secondo che è buono e retto, ò cattiuo il temperamento della sustăza del cuore istesso, e delle arterie. La opera= tione poi delle uene insieme con tutti gli altri istromen ti ritrouati dalla natura per dispensare il nudrimento nel corpo, si uaria secondo il mangiare, e'l bere, ma mol= to piu secondo che il nudrimento si distribuisce nel cor= posesecondo che si conquocese nudrica. E di questo mu= tamento participano anco le arterie. Quelli moti poi, che non sono attioni, er operationi, sono di tre maniere perche alcuni si truouano da se stessi ne gli animali, al= tri gli uengono istrinsecamente soprasaltri ui sono in= dotti dalle medicine, che si tolgono. Quelli, che da se stes si ui si ritrouano, sono quelli, de quali s'è gia poco aua ti ragionato. Quelli, che istrinsecamente ui uengono, ui si inducono col nauigare, col caualcare, con l'andare in carretta, ò con l'essere dentro la cuna, ò dentro il lettic ciuolo appeso, ò pur tra le braccia della balia agitato e mosso, come à fanciulli si fa. E moto anco istrinseco la fricatione. E ue ne sono alcuni misti, come è il caualcare, perche chi ua in carretta, puo s'egli uuole, coricaruisi e riposarsi, la doue non cosi chi caualca, percio che non puo eglistarsi otroso e riposato, à lasciarsi guidare e condure da un'altro. Eglibisogna, che stia con la schie= na dritta, e sospesa, e che con amendue le coscie si stringa fortene' fianchi del cauallo, eche porti le gambeistese, e che habbia sempre intenti gli occhi à riguardarsi dinan zi,nel quale atto non patisce e fatiga solamente la ui=

Stama il collo anco. Et in questo moto del caualcare s'a= gitano spetialmente le uiscere, le quali s'essercitano pa= rimente saltandosi, che non auiene cosi nell'andarsi in carretta. Onde chi uolesse commouere sorte le uiscere, che sotto il septo trauerso, che chiamano, sono; essercitisi ne' gia detti modi, e di piu con quella fricatione, che con una fascia centa si fa,nel qual modo pongasi colui,che fre ga, da dietro, e stenda hora à man dritta, hora à man mã ca le mani, piegandosi, er accomodandosi con queste par ti colui, che fregare si lascia. Si commouono anco alquan to le uiscere, che sono sotto il Septo, col forte respirare, con le uoci, col soffiare e che assolutamente si fase che con fremare e strignere lo spirito, tanto con la noce sola, quanto con istromenti musici, che col soffio s'oprano.Il frenare istesso de lo spirito è anco un certo essercitio de' muscoli, non meno di quelli, che sono nell'Abdomine, che chiamano, che di quelli del petto. Ma di questo ultimo moto parleremo appresso, perche di piu delle gia dette utilita, che ne nascono, se ne causa anco un'altra non pic ciola, e per cui cagione soliamo noi questo moto nel fine dell'essercitio usare. Ritornando al proposito non sono pochi quelli moti, che facendosi nelle parti dell'animale non sono operationi di quelle parti,ne conseguono alle operationi loro, masi compiono e da altri, e per altri mezzi, come auiene à quelli, che uanno in carretta, che nauigano, che si fregano, e si purgano con medicine, che oprino per uia del uomito, ò per uia di aprire, e'discio= gliere il corpo di sotto. Ma questi ultimi moti non ap=

pertengono all'arte, che è di conseruare la sanita, tutti gli altri, e quelli spetialmente che auengono per la frica= tione, si debbono necessariamente conoscere da chi que= sta prosessione sa di conseruare la sanita nel corpo, per che à costui tocca di sapere la uirtu, e la sorza di tutti i moti, come à gli artefici steßi, e maestri delle arti apper tiene sapere tutti i moti particulari della sua arte un per uno, percio che costoro sanno la uarieta, che nella materia accade, e i Gimnastici la sorza e uirtu di ciascu na di quelle cose particularmente. Onde se alcun mi di= cese, che io ò insegnassi alcuno di schermire, cor armeg= giare, ò pure che io steso acconciamente armeggiasi, eschermisi, certo che io non saprei bene ne l'uno, ne l'al tro fare, là doue s'io mi accosto à uedere alcuno, che ar= meggi, eschermisca, non solamente conoscerò la forza di ogni una di quelle attioni, e moti, che io uedro farli, ma saprò anco quale parte del corpo esserciti principalmen te ogn'un di que' motisassai meglio, che non quegli istes si,che questi moti fanno schermendo, anzi, se s'ha à dire ingenuamente il uero, lo schermidore non sapra rende= re conto della forza di niuna di quelle sue attioni, là do= ue colui, che sa bene l'arte de gli essercitij, e le conosce tutte, e sa à che fine ogn'una di loro si riduchi, e che effet to faccia, perche ne sono alcune uiolenti, graui, e robuste altre leggiere, preste, e furibonde, altre e uiolenti, e pre ste insieme, lequali tosto, che egli le uede, le conosce, e discerne facilmente, e sa di piu, quale di loro essercitile gambe, le braccia, o'l petto, quale i lombi, il capo, la schie

na, ò il uentre, e quale piu una parte assai, che un'altra. Loschermitore si fara uedere ne' suoi moti attissimo, facendoli(per esempio) presti, robusti, e graui, ma non sapra gia egli che questi cosi fatti moti condensino, ò ammagriscano il corpo, nemedesimamente, che i moti len ti e tardi ingrassano e rarefanno, ò che i robusti, e tardi, e graui insieme generano gagliardia, e grauita nel cor= po. Nel medesimo modo il dotto carrettiero farà accon= cissimamente, e come bisogna, tutti i moti della sua arte particularmente, ma non sapra egli gia qual di loro am magrisca il corpo, è l'empia di carne, ne quale il faccia robusto, gagliardo, duro, ò molle, denfo, ò raro. Cosi an= co il buon giuocatore di palla, sapraben tutte le manie re di trare la palla al compagno, e di riceuerla, ma non gia sa che effetto da questi moti s'acquisti il corpo. Il Pedotriba medesimamente (che è quel maestro, che inse= gna à putti gli esercitif del corpo ) sa ben finamente quanti moti nella sua scuola si fanno, ma non sa poi, che effetto ogn'un di questi moti si faccia. E per concluderla tutti gli huomini, che s'oprano, e fanno qualche esserci= tio, come sono i saltatori, i marinai, i maestri, che lauora no di ferro, ò di legno, i piscatori, gli agriccltori, i fa= bricatori, i sartori, e tutti gli altri, che in qualche cosa s'oprano, non sapranno dar conto alcuno della uirtue forza del moto, che esi esercitano, la doue il Gimnasti= co, perche ha i principij, de' qualis'e ragionato di so= pra, e conosce le différenze uarie delle attioni, sapra ot timamente la forza di ciascuna operatione, e di quella

anco che hora primieramente, e non piu prima uista hab bia, come perauentura, che i gagliardi moti d'un che sal= ta(ilqual salto pero sia violento, e destrissimo, girandosi con prestezza à torno, ponendo giu à terra i ginocchi, e poi leuandosi tosto su, e stringendo hora le gambe, ho ra sorte allargandole, & altri simili atti destri e ueloci) fanno un corpo discolo, musculoso, duro, denso, e ga= gliardo. E che i moti lenti, languidi, e tardi non solame= te non fanno un corpo tale, quale detto habbiamo, ma al contrario, s'egli ben fusse musculoso e gagliardo, ne di= uenta tutto al contrario disposto. Il Pedotriba dunque sera à punto à quel modo ministro del Gimnastico, co= me è il quoco, del medico, perche sapra bene il quoco ap= parecchiare la bieta, e la letecchia diuersamente secondo il bisogno di ciascuna di loro, manon intende egli gia però la uirtu e forza di questo suo apparecchio, ò qual modo di apparecchiarle sia il migliore, là doue il medi= co non sapendo fare niuna di queste cose, che fail quo= co, conosce nondimeno la uirtu e la Potenza d'ogni una di queste cose apparecchiate. Il Gimnastico dunque, che haura la cura di questo giouane ottimamente comple sio nato, che noi ci prosupponiamo, conoscendo le forze di tutti gli esfercitij, fa elettione; di quello che egli uede mo derato, e posto nel mezzo fra gli uitiosi estremi, perche non hà una ottima complessione bisogno d'uno esserci= tio ueloce, ò tardo, ma d'un mediocre, e che stia fra quelli due nel mezzo:ne medesimamente ricerca il uiolento e forzato, ne il lento e'l languido, ma quello, che è fra que= sti due

sti due mediocre, perche non bisogna alterare, ma con= servare solo questa ottima complessione di corpo. Se il Gimnastico dunque uorra questo giouane essercitare nel le arme, si trarra da parte un compiuti simo & espertis simo schermidore, e fattosi i moti e le attioni di tutta la sua arte mostrare, ne eleggera, quelle cose, che uorra che al suo giouane spesso si mostrino, e quelle che di rado, e quelle, che mediocremente, e quelle, nelle quali ò non mai ò sempre uorra, che egli si esserciti, perche egli sa bene quale essercitio agiti e fatighi piu ciascun membro, e le qualitase faculta di ciascuno. Che s'egli uorra farlo es= sercitare alla palla à uento, à alla altra palla, trouera me desimamente un gran giuocatore di palla, e fatto elettio ne della maniera, della qualita, e della misura di quella attione, li dara quel giuocatore come per ministro, che gliele efferciti, perche il Gimnastico, quanto à Gimnasti cose ignorante della materia propria di ciascuna arte, ma una uolta che la ueggazintendera tosto non solamen te la qualita, ma la forza anco di ciascuna: come noi con l'aiuto solo di questa arte Gimnastica habbiamo gioua= to à molti di quelli, che haueuano alcune parti del corpo debolise ne erano percio spesso trauagliati da infermità ne gia tutti con gli essercitij loro proprij, ma se alcuno ne era ballatore, ò schermidore, ò lottatore, ò in altra qualunque maniera di essercitio esperto, mi faceua mo= strare tutti i moti della sua arte, e poi eletti quelli, che à me pareuano piu atti al proposito, insieme con la misu= rase col tempo ne lo faceua poi essercitare. Ma di questo

si parlera appresso, quando trattaremo delle untiose com plessioni di corposche horadella ottima complessione si ragiona, alla quale per tutte le uie si uuole la mediocri= ta applicare, e nella fricatione, e nell'esfercitio, e nel ba= gnose nel cibose nel sonnostal che non ne uenga à farsi ne piu dura, ne piu molle, perche la molle uiene facilmen te offesa da cio che istrinsecamente le si applicase la du= ra impedisce il crescere del corpo. Non uuole ne anco far si piu densa, perche non si sermi, e resti nella carne qual= che parte de gli escrementi, ne piu rara, perche non ne Scorra, e uada uia fuori quel, che è buono, e sustantieuo= le. Parimente non si dee ne piu delicata, ne piu grassa del solito fare, poi che il delicato uiene facilmente offe= so dalle cose istrinseche, er il grasso, da quelle che den= tro il corpo istesso ci nascono. Come anco non è bene, che un cosi fatto corpo si faccia ne piu caldo, ne piu sred= do, ne piu secco, ne piu humido, s'egli era però di otti= mo temperamento e senza difetto alcuno. Vna cosa dun= que s'ha sempre à mirare in un cost fatto corpo per con seruarlo nella sua sanita, cio e quello, che è moderato, e mediocre, il che non è altro, che quel che tra li due estre mi si trouasempre nel mezzo. E gias'è detto di sopra come si possa questo accapare. Ma perche non è male re plicare piu uolte quello, che è moltò necessario, diciamo, che il primo giorno ci dara una larga cor ampia con= giettura, il secondo, il terzo, il quarto, e gli altri poi an co di mano in mano la ci daranno assai piu persetta e compiuta, perche il primo giorno bisogna il tutto esse=

guire con le gia dette auertenze. Spoglisi dunque que\* sto giouane ben complessionato (come Egimio uoleua) quando per mezzo della urina si uedra gia fatta la con= quottione. Poi si uuole nella fricatione questo rispetto hauere, che se ne rămolliscano le membra. Ilche ci mostre ra quel colore florido, che apparira nella superficie del quoio, insieme quel piegamento delle membra con una attezza ad esfercitarsi in ogni maniera di moto. Apprello, esfercitisi fin che si uegga gonfietto il corpo e che ui apparira quel colore florido, e che pronta & acconciamente opri il moto. Tra questo si uedra un su= dore con un uapore caldo misto. Et allhora primiera= mente si uuole impor meta à l'essercitio quando uedre= mo alcuna di quelle cose mutata e cambiata. Se si uedra dunque alquanto piu del solito ristretta in se stessa la grandezza del corpo, si uuole tosto cessare, percio che procededo anco auanti, si cauera di piu dal corpo qual= che parte di buono sugo, onde ne diuentera piu discolo, e delicato, e piu secco, e meno atto à crescere. Il medesimo faremo, ueggendolo iscolorire, perche col continouare oltra piu l'essercitio, ne faremo freddo il corpo, e li tor= remo souerchio della sustanza sua. Veggendo anco ral= lentarsi punto, ò perdersi la uiuacita, & attezza de' moti, faremo imporre tosto à l'essercitio fine. Questo istesso faremo, ueggendo cambiarsi à niun modo la qua= lita, ò la quantita del sudore, percio che bisogna piu to= sto, che egli e piu copioso, e piu caldo diuenti, secondo, che piu si fa uehemente il moto. S'egli dunque apparisce

meno, che prima e piu freddo, sappi che allhora si ismi= nuisce, e ua perdedo il corpo, e di piu, si raffredda, si de= secca piu del conueneuole. Il perche si dee con maggio= re auertenza stare, quando un cosi fatto corpo si esferci tasaccio che apparendo alcuno de' gia detti segni, si tra lasci tosto ogni esercitio, che si facesse. Ne si uuole gia tosto egli mandare à lauarsi, bastera, che si rallenti, e ser mi, e quieti, doppo quel cosi intento, e saldo esfercitio. Che s'egli col rattenere il fiato uorra reimpire i fianchi si bagnera poi di oglio, er usera la fricatione recurato ria, che doppo l'essercitio si fa. Ma nel seguente libro si dira quale ella sia, à che fine si faccia, quale sia la misu= ra di lei, e di piu, co che moti, e fricationi si compia: per= che questo libro è cresciuto troppose ui imporremo fine quando ui hauremo questa una soia cosa aggiunta, che alla eta & alla complessione che noi prosupposta hab= biamo,bisogna quella maniera di bagno eleggere,che sia del tutto in un mediocre temperamento posto, che gia, se ben ci ricordiamo, noi habbiamo prosupposto il terzo settennio cioè quella eta, che tramezza fra il quartode= cimo e'l uentesimoprimo anno, nel qual tempo non uor= rei che ancor si lauasse questo giouane con acqua fredda, perche non glisi impedisca il crescere, al quale si dee mol to attendere. Ma doppo che egli seranella sua debita grandezza giunto, allhora mireremo anco alquanto, e pensaremo di farlo in questo freddo bagno entrare. Nel seguente libro parleremo piu distintamente anco de gli essercitijsche sul poluere si fanno. Per hora basti solos

sapere questo, che al corpo ben complessionato, che noi prosupponiamo, non ha bisogno di polue, pure, che laca sa, doue egli si essercita, sia à quel modo preparata, che habbiamo detto di sopra. Che se fuße caldetta, allhora se puo bene usare il poluere, or usandolo, bisognera il gio uane, ogni modo lauarsi, non usandolo, si puo senza la= uarsi, andarsi uia, massimamente l'inuerno. Le cose me= desimamente, che appertengono al mangiare, al bere, al dormire, al passeggiare, si debbono da colui, che ha di questo giouane cura, considerare, e noi appresso ne par= leremo. Ma e imposibile, che egli si possa nel primo giorno uedere à punto la misura di queste cose, nel se= condo di ueduto come riesca al giouane l'esercitarsi ò poco o molto, se ci accorgeremo, che egli si rattenga e conserui nella sua propria natura, tenendoci à questa mi ra, che uediamo, giouarli, e'l nudriremo, e l'essercitare= mo, che s'egli non ui si ratterra, e conseruera, ci ingegne remo, comunque eglidalla sua prima dispositione sera caduro, co allontanatosi, di riporloui, con mutare la mi= sura di quello, che noi uediamo che nociuto gli habbia. E cosi non resteremo mai di fare, fin che nell'esseguire il tutto, ui trouaremo una persetta e gioueuole misura. Manel seguente libro si mostrera quantize quali siano gli errori, che fuori de l'ordine naturale auengono, e co me si possa ogn'un di loro conoscere, e rimediarui.

b iij

## DI GALENO.

## COME SI POSSA LA SANITA CONSERVARE LIB. III.



E GLI medici, e de' Gimnastici, che hanno trattato del conseruare la sanita, alcuni hanno p tutti gli huomini in com mune dati precetti, senza hauer mai pensiero di differenza alcuna, che pos= sa de' corpi nostri alle=

garsi, alcuni altri hanno noluto, che sia grande de' cor=
pi nostri la differenza, onde à studio, quasi che non si po
tessero complettere tutte, le hanno tacciute, e si sono re=
stati di ragionarne. Alcuni pochi, che hanno uoluto que
sta distintione fare per le spetie loro, hanno assai piu co
se dette male, che bene. Noi nel primo libro habbiamo
mostro quante siano le spetie, e le maniere de' corpi hu=
mani, e promesso di dare separatamente precetti per tut
ti nel conseruarsi in sanita. E cominciamo da quella otti
ma coplessione di corpo, nella quale non si uede dissetto,
ne mancamento alcuno di natura. Ma perche costui non
puo sempre uiuere co' precetti, che per uiuere sempre
sano, si danno, trouando si ò di sua uolunta, ò pur con=
tra sua uoglia intricato alle uolte ne' negotij della ui=

ta,mi e paruto meglio parlare nel primo libro di co= luische trouandosi di ogni intrico fuorisattende solo à la sanita del corpo. Et habbiamo nel primo libro mo= stro, à che guisa si debba alleuare questo cosi ben com= plessionato corpo infino à i xiiij anni. Nel secondo poi s'e detto, come si debba portare infino alla eta uirile, e qui siamo trascorsi molto innanzi, ragionando de' capi communi de l'arte, senza i quali non si poteua bene di= scutere, ne determinare, ne della eta, ne della natura, che proposta ci haueuamo, percio che ui habbiamo annoue rate le differenze, e della fricatione e dell'essercitio, non gia le particulari (saluo doue di necessita s'è conuenu= to dirle) ma le generalise per le sue spetie. Ne le fricatio ni dunque habbiamo detto qual uirtu sia quella della mol le, e della dura, e quale della mediocre postatra queste nel mezzo. Poi habbiamo tocche le differenze, che dalla quantitanasceuano, che erano tre. Poi quelle, che dalla co binatione di loro nasceuano, che erano in tutto noue, no lasciado di dire le loro sorze, e uirtu particularmete. Ne gli essercitij poi s'e mostro quale e acuto e ueloce, quale tardo, e lento, e quale tra questi posto nel mezzo, e natu ralmente migliore. Poi quale e gagliardo, ò molle, qual graue, e leggiero, e qual fra lor posto nel mezzo. Poi s'e mostro come alla ottima complessione s'acconuengono tutte le cose mediocri, e poste fra li due estremi, cosi nel= la fricatione, come nell'essercitio, come nel bagno, nel nu drimento, or in tutte le cose, che per lo uiuere sano, san= no. E come iui fatto habbiamo, recando questa materia

in certi communicapi, si perche piu facilmente si tenga à memoria, come anco perche proceda questa dottrina con distintissimo ordine, cosi faremo anco nel resto. E poi che nel fine del secondo promettemmo di seguire il ragionamento con la fricatione recuratoria, che chia= mano, cominciaremo primieramente à dire di lei che gia infino à quanto ci dobbiamo nell'essercitio stendere, s'è à lungo di sopra mostro. Ella è dunque nel generale di due maniere, alcuna ne è come parte, alcuna ne è come spetie di essercitio. Di quella, che e come spetie, si dira appreso:horaragionaremo di quella, che è come parte. L'ultima parte di ogni esercitio recato à debito compi mento, chiamiamo Recuratoria, laquale per due ragio= ni si sase perche purghi gli escrementise perche assecuri dalla stanchezza il corpo, la prima ragione e anco à l'essercitio, commune, il quale medesimamente per due rispetti usiamo, e perche renda sode le parti del corpo, e perche ne purghi gli escrementi. Egli e dunque piu pro prio effetto della recuratoria, il togliere e conseruare il corpo dalla stanchezza, che suole ad uno ismisurato es= sercitio seguire. A li lottatori, corsori, er altri, che fan no qualche ordinario lauoro, come sono quelli, che zap= pano, ò che caminano in uiaggio, ò che uogano il remo, ò che fanno altro simile esfercitio necessario alla uita, seguita tosto la stanchezza, se non un si prouede prima con questa Recuratoria. Ma al corpo ben complessiona= to, del quale parliamo, e che si troua da ogni obrigo li= bero, e solo attende alla sanita, rade uolte è dalla stan=

chezza assalito perchese i lottatori, che estremamente si trauagliano, or affatigano, no sogliono in altra ma= niera die sfercitio sentire mai stanchezza, se non in quel la sola, che esi chiamano persettisima, e compiutisima: ne segue, che quelli, che liberamente uiuono, e che solo per la sanita si essercitano, nonsi stancheranno giamai, poi che non uerranno mai forzati à porsi in quella cosi fatta maniera di essercitio, che detta habbiamo. Gli lotta tori, saltatori, corsori, e simili, perche si truouino gia preparati o atto il corpo à quelle smisurate fatighe, che sogliono alle uolte anco per tutto un di intiero con= tinouare, uengono necesitati à trauagliarsi allhora in quello essercitio compiutissimo. Ilche non accade di quel li, che solamente per conseruarsi sani, si essercitano, per= che non è loro ne necessario, ne utile entrare in queste smisurate fatighe, onde si bisogni di stanchezza temere. E gia con tutto questo, si seruiranno pure della Recura toria, almanco, per purgare gli escrementi, e di piu, p una certa maggiore securita, che per uia alcuna non sia= no da stanchezza oppressi, percio che se ben l'essercitio di costoro, e tutte le loro operationi sono moderate, e fuori di ogni uiolenza, puo nondimeno alle uolte aueni re, che il maestro che li guida, non si accorga persetta= mente del tutto. Onde ogni poco, che si erri, puo cagio= nare se non grande, almanco una leggiere stanchezza. E pure non c'bene chi cerca solo di uiuere sano, e uiue tutto intento à questo, siamai pure un punto minimo leso. Per maggiore securta dunque doura questa Recu

ratoria sempre usare. E qualmente ella usare si debba, la natura istessa del fine, perche la usiamo, cel mostrerà, percio che, poi che noi attendiamo à cauare del tutto fuo ri gli escrementi delle parti sode dell'animale, che essen= do con l'essercitio riscaldate, & estenuate nel corpo an cora ui durano, estanno, bisognerà usare le fricationi, che con l'altrui aiuto si fanno, or insieme l'estensione, et attesamento di quelle parti istesse, che sono frecate, co il rattenere anco del fiato dentro. Ma perche e le fricatio= ni sono uarie, o il rattenere del fiato medesimamente, si dee nell'uno e nell'altro fare diligente elettione. S'e gia detto, che delle fricationi la dura colliga i corpi, cio è, che li fa e piu densi, e piu duri. Onde questa serà poco al pro posito nostro, poi che quel, che si condensa, in se stesso si ritira, e rinchiude, e quel, che si dilata, & ampia, fala strada libera & aperta à gli escrementi. Nel medesimo modo quello, che indura, è à le cose che attesate si truoua no, contrarij simo, perche accresce piu il loro affetto, al contrario è utilissimo quello, che rammollisce. S'egli dunque bisogna e digerire gli escrementi, e rammollire quello, che è attesato, si nogliono del tutto le dure frica= tioni suggire. Ne meno penso, che si debbano suggire le tarde, percio che poi il corpo non si muoue piu da se stesso, e pericolo, che non si raffreddi, e condensi, non es= sendo da aiuto alcuno istrinseco riscaldato. Per questa cagione dunque si uuole non solamente con prestezza frecare, ma con molte mani anco, accio che non resti par= te alcuna del corpo ignuda. Che se la fricatione non uno

le essere ne tarda, ne dura, si dee copiosamente spargere il corpo d'oglio fregandolo, poi che cio molto gioua es alla prestezza & alla mollezza della fricatione, senza che egli ne segue anco un'altra gran commodita, percio che rallenta le parti tese e rammollisce quellosche per la troppa satiga si truoua stanco. E queste sono le cagioni perche si debba la dura fricatione suggire. La molle poi per queste altre si fuggira, perche non penetra molto à dentrose non passamolto piu in làsche il quoiose la car ne, che gli è uicina, e perche non caccia fuori gli escre= menti, che ne' pori si cotegono. E pure p quel effetto so lo noi usiamo la estensione delle parti stesse, che si frega= no, or il rattenere del fiato. La mediocre dunque posta nel mezzo tra la molle e la dura, pare che sia da gli in= conuenienti di amendue queste lontana, cioè dalla impo= tenza della molle, e dalla uiolenza della dura. E questa mediocre si usera à questo modo, cioè calcando forte le mani nel fregare, in modo che alla fricatione dura ci acco stiamo, rallentando però talmente e la copia de l'unto (che da l'oglio nasce) e la uelocita del moto, che ne diuen ti à punto questa fricatione mediocre: percio che quel= l'unto è molto al moto uiolento delle mani contrario, e quel breue e ueloce tatto tanto toglie e manca della uio= lenza, quanto anco del tempo. Ben giudichiamo, che si debbano estendere le parti del corpo fregandosi, accio che per la pelle si caccino fuori quanti escrementi fra il quoio, e la carne si truouano, perche aprendosi, e rallen= tandosi e la carne, e'l quoio, gli escrementi potranno fa=

re cosi la uia di dentro, come quella di suori. Distenden= dost dunque quello, che è sotto il quoio, si uengono à di= scarcare fuori gli escrementi, à punto come espressi da due mani, una di colui, che frega istrinsecamente, l'altra di dentro, che sono le particelle stesse, che si stendano, e ui suppliscono in uece di un'altra mano. Onde il rattenere del fiato non è picciola parte della Recuratoria. E chia mano rattenere del fiato, quando attesando tutti i musco li del petto, che sono d'intorno alle costate, freniamo, e ratteniamo il respirare, perche lo spirito, che è dalle co= state compresso, trouandosi impedito di potere uscire per la uia della arteria, che dalla gola al pulmone si sten de, ne ua furibondo nel Septo transuerso (che chiamano Diaphragma i Greci) & ecagione, che cio che e sotto al Diaphragma, come è il fegato, la milza, il uentricel= lo, or alcune altre parti, insieme con lui si innalzino, e gonfino. I muscoli dell' Abdomine bisogna medesimamen te che si uengano leggiermente à ristrignere alle nolte, accio che insieme col Septo, à guisa di due mani, calchi= no, e premendo le parti, che ui sono in mezzo, mandino fuori qualche escremento, che in loro si truoui. Le parti che loro nel mezzo si truouano, sono il fegato, la mil= za, il uentricello, e quelle parti del crasso e sottile inte= stino, che piu sporte in fuori si truouano. I luoghi poi, che riceuono gli escrementi, che fuori si cacciano, sono aperti, or ampi, come è tutta la capacita del uentre, e la concauita de gli intestini, che iui sono. Che se noi lascie= remo starsi i muscoli dell'Abdomine in pace, senza nul=

la operarsi, certo che non euacuaremo gli escrementi di niuno de' gia detti luoghi. Ben manderemo la uolta di basso quelli, che nell'ampiezza del petto, e nel pulmone si truouano. E tanto sera meglio per questa parte piu tosto mandargli, che non lasciarli iui, oue sono, quanto è piu pronto & aperto l'essito di quelli, che nel uentre si truouano che non di quelli, che nel petto, e nel pulmone si contengono, perche quelli, che nel uentre,e ne gli in= testinisono, ò si uomitano leggiermente, ò si mandano giu per la parte di basso fuori, là doue quegli altri con gran ssorzo per uia di tosse si espurgano, e cauano fuo= ri uia. Che se alcuno col rattenere il siato, attesara così il Septo, come i muscoli dell'Abdomine, assai meglio purgarà le uiscere, che sotto il Septo sono, non si trasse= rira però nulla da gli stromenti dello spirito, à quegli istromenti, che si truouano al nudrimento assegnati, ma tutto intiero restera l'escremento nel petto istesso e nel pulmone. Onde per horanon lodo questa tale maniera di rattenere il fiato, e molto meno se non attesando il Septo, ristrigneremo forte i muscoli dell' Abdomine: poi che per questa uia di necessita auiene, che tutte le uene, e le parti, che sono presso al collo, si empiano e gonfi= no di fiato e di sangue, e che gli escrementi ne uadano uerso su al capo, e non giu al uentre, come si puo cio chia raméte in quelli, che suonano i piffari uedere, et in quelli che mandan fuori una grade, et acutisima uoce, nc' quali si uede tutto il collo ampliarsi, e gonfiarsi il uiso, e reim= pirglisi mirabilmente il capo, e tutto questo nasce, per=

che in questo essercitio i muscoli dell' Abdomine s'attesa no, e li cede il Septo transuerso. Che gia, come s'è mo= stro in que' libri,ne' quali s'è della noce parlato, ogni operatione à questa de' piffari simile, e mista e composta di un gran respirare, e di rattenere e frenare lo spirito, pcio che con spesi soffiamenti si fa, hauendo gia un som= mo respirare satto. Ilche con sortisimo attesamento si fa de gli muscolische sono e nelle costatese nell'Abdomine. Il rattenere poi del fiato si fa con attesare medesimamen te amendue i gia detti muscoli, non frenando però del tutto il respirare. In quelli poi che suonano le trombe, ò che alzano al cielo una acuta uoce, si attesano parimente i muscoli, che si sono detti, non frenando però del tutto lo spirito, ne mandandolo tutto con uiolenza fuori, ma stando in un certo mezzo: onde nasce, che l'attesare de' muscolista à tre operationi commune, & il piu pro= prio modo di questo attesamento si è, quando soffiando à gran copia tutto lo spirito fuori sil mandiamo ueloce mente uia, la seconda maniera è quando col rattenere il fiato, freniamo li spiriti, la terza è quando li cauiamo mediocremente fuori col suonare delle tron be, ò co la uo ce. E la cagione di queste tre maniere di operationi, co= siste nell'essito dell'arteria, che e presso alla gola, perche nel soffiare forte, s'estende, & apre ampissimamente quello essito.nel rattenere del fiato, si rinchiude e stri= gne del tutto, nel suonarsi delle trombe, ò nel alzare una acuta, e gran uoce, si rattiene in un certo mezzo essere. Ma di queste cose si parlera necessariamente, quando ra=

gionaremo del gridare forte. Il rattenere del fiato, che è molto atto per la Recuratoria, inalza il segato, la mil= za, il uentre, attesandosi tutti i muscoli del petto e delle costate, e railentandosi quelli del Septo, e dell'Abdomine, che gia cosi gli escrementi torranno la uia di basso. Ap presso è utile anco quel rattenere di fiato, che attesa me= diocremente, i muscoli dell'Abdomine, perche ne sentano anco frutto le uiscere, che sotto il Septo sono. Per queste istesse cagioni usaremo quel muouere intorno di fascie, che stando colui, che frega, da dietro, suole nel uentre usa re, ò pure standoli da fronte, le opra con amendue le ma ni nelle spalle di colui, che egli frega, ò pure gliele opra nelle costate, nella schiena, nel petto, standoli sempre uol to alla guisa, che s'è gia nelle altre maniere detto. Vsare mo anco queste cente intorno di fascie ne' lombi, stenden dosi à tutte colui che si frega, ma non gia à tutte ugual= mente uolgendosi, perche nell'essercitio recuratorio non li si acconuengono ne continoue, ne uehementi fricatio= ni, lequali sogliono essere proprie del preparatorio, co me quelle, che ne continoue sono, ne uchementi, sono del recuratorio proprie. Spesso dunque, chi in questa manie ra di fricatione sitruoua, si dee andare rauuolgendo, spesso dee rifiutare il maestro, che lo frega, espesso anco in quel tempo istesso della fricatione cambiarlo. Egli li si unole anco spesso ponere da dietro, es abbracciandosi hora con l'una, hora con l'altra gamba del suo maestro (il che s'ha à fare con estensione ne uiolenta, ne traua= gliata) si lasciera frecare da quelli, che attamente il pal=

peranno, che gia per questa uia principalmente, si con= seruera il calore, che gli è con l'essercitio accrescinto, e purghera gli escrementi con le proprie estensionise mo ti. Al che mi pare, che gioui non poco, il rattenere del fiato, percio che trouandosi lo spirito da ogni parte spin to, uiene sorzato à ritirarsi ne' stretti meati de' pori, e si uiene piu fointo, e cacciato auanti, se ne ua ad uscire per gli pori, e ne porta anco seco fuori qualche parte de gli assottigliati escrementi. Et à questo modo uedre= mo anco spesso che i meati sottili delle parti istrumenta= li del corpo aiutano molto lo spirito, che con un ucheme te soffio purga le membra per questa uia, perche quan= to è egli a forza spinto auantistanto sono da lui alcu= ne cose anche spinte innanzi, alcune altre tratte seco in= sieme, lequali tutte s'africttano di uscire à fatto dal cor= po. Sono dallo spirito spinte quelle cose, che glisi troua= no innazi. Quelle poi sono seco tratte insieme, che gli si truouano di fianco, el une e le altre uengono spinte è forzate dill'impeto istesso del moto. Anzi tra l'esser= citio istesso i buon Gimnasticistrapongono questo rat= tenere di spirito dentro, e quella fricatione anco, che noi di sopramostro habbiamo, che alla Recuratoria s'accon uiene, ricreando insieme il giouane, quando s'incomincia à stancare, e purgando pian piano i meati del quoio del corpo, accio che ne diuenti per le fatiche subseguenti il corpo è puro, o atto à transpirare. Che altramente no facendouisi prouigione alcuna sarebbe pericolo, che i detti meati non si chiudessero piu tosto, che si purgasse= rosperche

ro, perche gli impetuosissimi moti della materia, posso= no per diuersi rispetti e tempi produre essetti contra= rij. Si potrebbono i meati chiudere, quando fusse e crasso emolto quello, che con uiolenza & à gran copia si spin ge fuori: là douc allhora si purgarebbono, quando quel fusse pcco, e sottile, ne si forzasse ad uscire ne si ettolosa, ne uiolentemente tutto insieme fuori. Il che chiaramente si uede in tutti gli istromenti estrinsechi, e suori di noi auenire, come perauentura ne' uasi di uinchi, onde uscira ogni superfluita che ui sia, ò che ui si ponga, non quando nell'uscire delle prime cose à poco à poco, le sopragiun gono le altre tosto uiolentemente sopra (perche à que= sto modo quelle, che fussero gia per uscirne, potrebbono essere da queste altre, che le si intricassero, impedita) ma si ben quando ò uscendo le prime, ò uscite gia, uengono à farne le seconde altrettanto. Ma che ci merauigliamo noi de' meati piccioli, poi che ueggiamo ne' teatri anco, che quando ne unole con fretta molta copia di gente usci re,si truoua nell'uscita istessa impedita, che l'un l'altro impedisce? Per questo dunque io lodo quegli Gimnasti= ci,che nel mezzo anco delle fatiche usano questo esserci cio recuratorio, e massimamente quando ne gli esfercitij, che chiamiamo graui, si truouano. Ma di questi si dirà appresso. Quello giouane, che noi ci prosupponiamo, non ha per fine, ne cerca di giungere à quella complessio ne athletica, e robusta, ma ha solo gli occhi alla sanita, on de non ha egli di molti essercitij bisogno, ne di mangia= re sorte, e spetialmente carne di porco, e la maniera del

pane, che usano gli Athleti, per mantenersi la gagliar= dia nelle lotte, nel saltare, nel correre, e ne gli altri loro essercitij. Per tutte le sopradette cause non temera que= Ro giouane, che gli si oppilino i pori, pure che egli si sia prima ben preparato, cioè con atta fricatione, e con fatiche, che cominciando dal poco uadano poi pian pia= no crescendo, là doue à Athleta, se non glisi amministra ottimamente il tutto, si puo temere, e per la qualita, e per la quantita de gli cibi, che nell'essercitarsi non gli si oppilino piu tosto i pori, che non gli si purghino. Ma basti fin qua dell'essercitio recuratorio, che si suole nel fine dell'essercitio stesso usare. Veniamo à i bagni, di= cendo però questa parola prima, che s'alcuno potra le co se gia dette con piu breuita dire riprenda pure libera= mente il mio lungo sermone. Che s'egli lasciando qual= che speculatione necessaria, è le dimostrationi euidenti per prouarla, crede essere Rato breue, non solo non si dee di questa cosi fatta breuita uantare, che egli se ne dee piu tosto uergognare. Io haurei ben potuto un li= bro intiero fare dell'esfercitio recuratorio, ma non mi è paruto di farlo, per che cercato di ristrignermi il piu che posso, in questa opera, perche s'io mi fusse uoluto uolgere à riprobare quello, chene hanno molti male scritto, haurei certo assaize di buono hauuto, che dirui-Ma io penso, che per le cose, che dette ne ho, habbia assai materia data di riprobarlo, à quelli, che non seranno del tutto, grossoni, e rozzi, perehe quando Asclepiade dice, che il rattenere del fiato empie e gonfia la testa

#### CONSERVARE LIB. 111. 66

Kila

19

potra essere da chi che sia, riprobato, con le cose, che io ne ho poco auanti detto, ragionando delle sue differen= ze. Nel medesimo modo haurei io nel secondo libro po= tuto molte altre cose dire, parlando particularmente di tutti gli esfercitij, che si fanno, come hanno molti altri fatto, e spetialmente il buono Theone Alessandrino, che ne scrisse quattro libri, non parlandoui di altro, che di tutti gli esfercitij particulari. Il che haurei io potuto e meglio di Theone fare, or aggiugnerui anco di molti altri esfercitij che egli non toccò, perche egli propose di dire come si douessero principalmente essercitare gli Athletize qui tante parole spese. Onde potrebbe un'al= tro, che uolesse, ragionare anco di quegli esserciti, che ogni arte separatamente ha. E questo sia detto per colo ro, à quali non troppo piace, che si stenda l'opera in lun go. Parliamo hora de' bagni, e primo, delle acque dolci riscaldate, come di bagno piu usitato. Poi diremo delle acque fredde, e finalmente di quelle, che chiamano di sua natura e da per se stesse note. Ne sono poi alcune medio cremente temperate, alcune bullenti, alcune tepide, alcu= ne altre del tutto fredde. Le acque dolci riscaldate, se se= ranno mediocremente temperate, hauranno natura e for za calda & humida, se seranno tepidette, l'hauranno hu mida e fredda, che se piu calde del debito, l'haueranno be calda,ma non cosi humida,percio che queste cosi bullenti acque causano horrore nel corpose condensanose ristrin gono i loro meati, in modo, che non puo piu il corpo godere dell'humido, che istrinsecamente gli si applica,

ne cauare piu parte alcuna suori, de lo escremento, che si rinchiude dentro. Ma incominciamo da quelle, che sono mediocremente temperate, e che sempre da per se riscal= dano, or humettano, benche accidentalmente puoauenir ne, che elle per mezzo del loro afflato digeriscano gli humori à che empiano le particelle del corpo di humore souerchio e flussile, che chiamano Rheuma i Greci, è che il rammolliscano, ò che il conquocano, ò che stabiliscano ò che indeboliscano le sorze, che gia non poco gioua à fare questi effetti la quatita anco di loro. Sono anco mol ti altri di piu gli effetti del bagno de l'acqua temperata e dolce de' quali toccaremo quelli solische sono hora al proposito nostro, con la maggiore breuita che sia posi= bile, lasciando di dire di quello, che nelle insermita si dee usare. Il giouane, che noi prosupponiamo, dopo l'esser= citio uerra à questo bagno per conseruarsi sano, ma non molto se ne seruira, come colui, che ne ha poco di biso= gno, e che col mediocre esfercitio, e con la recuratoria ha tutto quello, che li bisognana, conseguito. Questo parco e mediocre bagno dunque, li sera come una parte della Recuratoria, perche li rammollisce le parti dure, e tese e li caua fuori l'escremento, se ne gli è qualche poco re= stato dentro presso al quoio, ben che questo cosi fatto gio uane non pare che habbia ne de l'uno, ne de l'altro, biso= gnose non è credibile, che tra l'esercitio possa liquefar= glisi parte alcuna ne della carne piu tenerella, ne del grasso del corpo: perche questi esfetti sogliono da li sor zati, e souerchi moti nascere, es questo giouane si truo=

ua non solamente di tutti gli escrementi purgato, ma in tutte le parti sue sode anco rammollito mentre che egli della Recuratoria si serue. Il perche s'egli mai questo ba gnousaspiu per nettarsi del sudore e del poluere il dee fare, che per hauere à riscaldarsene. Basti dung; , ch'egli ui entri solo, e no ui dimori, come quelli, che senza esser= citio alcuno tanto ui stanno, che ui si allessano. Lauato che egli sera, passi tosto all'acqua fredda, la quale sia an co mediocremente fredda, poi che questo corpo è medio cremente temperato. Appresso si dira di quelli, à chi la molto fredda gioui, ò la molle, e come dal sole riscalda= ta.Il corpo ben temperato, mentre egli cresce, s'è gia detto, che non si uuole con acqua fredda lauare, perche non gli si impedisca il crescere. Quando sera gia poi à bastanza cresciuto, allhora si unole alla fredda anco assuefare, perche questa corrobora, e sortifica tutto il eorpose fa denso il quoio e duroscosa securissima con= tra cio che il potrebbe istrinsecamente offendere. Ma bi sogna prima sapere, come incominciandosi primiera= mente à lauare con acqua fredda, non habbia di un cost subito mutamento à sentire danno alcuno, perche molti non essendoli ben riuscito il principio,tanto questo ba= gno freddo uituperarono, che ne anco à quelli, che l'hau. rebbono potuto con ogni securta lor ministrare, hebbe= ro ardire di porsi in potere. Egli unole dunque in quan to al teposesser il principio della estatesaccio che in tut to questo tempo, che infino à l'inuerno ui si trapone, si generi una sicura consuctudine. Il di poi uuole essere

tranquilissimo, e per quanto quella stagione il soffri= sce, calidissimo. Est uuole anco di questo giorno eleg= gerne la piu calidisima hora. Il luogo medesimamente di questo bagno, unole essere quanto è possibile, medio= cremente temperato. Et à questo mo lo si dee fare la pre paratione istrinseca. Il corpo poi, che uorra di questo bagno seruirsi, si preparera à questo modo. Egli uuole essere di uenticinque anni, e non dee in quel giorno, ne anco nella notte auanti, bauere sentita nuova alcuna al= teratione, ma mantenersi nella sua prima buona disposi tione. Egli dee anco essere lieto e sestiuo, or in quel tem po principalmente. E si unole prima con panni di lino fricare copiosamente, e le fricationi uogliono essere piu che prima uehementi, e con panni anco piu duretti. E se ra molto al proposito se chi il freghera, s'auolgera le mani in una tela cosita, acioche piu ugualmete, e d'un te nore la fricatione proceda. Poi si unole frecare co oglio come si truoua egli gia assuefatto, es appreso si esser= citera, e seranno gli essercitij in numero pari, ma molto piu ueloci, che prima. E cosi entrera poi nel bagno fred= do, non lentamente, ma con celerita, e saltandoui anco tutto in un tempo istesso si truoui l'humore sparso in= torno à tutte le parti del corpo, perche se à poco à po= co ui si ponesse, causarebbe un certo horrore per tutte le membra. E l'acqua unole essere ne tepida, ne cruda e gelata, perche quella non fa la repercußione del caldo,e questa serisce e raffredda troppo il corpo di chi non ui e assuefatto. Si uuol dunque al manco il primo giorno

guardare dalla troppo fredda. E quando egli da questo cosi fatto bagno esce, si dee fare da molti insieme freca= re con oglio, fin che la pelle gli si riscaldi. E poi dee man giare piu del suo solito, e bere meno del suo ordina rio, benche da se stesso amendue queste cose fara, pure. che habbia il tutto bene esseguito, percio che doppo il bagno freddo s'ha piu uoglia di mangiare, e meno di be= re, e meglio si digerisce, e con migliore dispositione si uiene il di seguente al essercitio, rattenendosi il corpo nella grandezza sua prima, ma piu ristretto, piu musco loso, piu gagliardo, e col quoio piu duro, e piu denso. In questo giouane dunque s'hanno ad oprare il di se= guente le medesime cose, & il terzo di anco, e'l quarto. In processo di tempo poi il faremo à questo modo istes= so entrare in un di due uolte nel bagno freddo, cioè dop po la frecatione, che è al primo bagno conseguita, come s'e gia detto. Ma non lodo io (benche habbia ad alcuni piaciuto) che egli ui entri in un di tre uolte, perche le due mi paiono souerchio, massimamente, che ad arbitrio nostro sta che egli quanto à noi piace, ui dimori. Il tem po poi di lasciarloui dimorare si puo anco da la esperie za quottidiana congietturare, perche uscendo da questo freddo bagno, s'egli per la fricatione ritorna tosto piu colorato e rubicondo, è segno che egli mediocremente è dimorato nel bagno. Che se il colortarda à uenirgli nella superficie del corpo, e sta buona pezza discolora= to, accenna che egli ui sia piu del debito dimorato. Stan= do noi dunque à i segni della pelle intenti ci accorgere= la sua l'annazioni i di iii , iii

mo facilmente, se l'altra uolta douremo altrettanto la= sciarlo nel freddo bazno stare, ò pure se piu, ò se meno. E questo basti (come io penso) quanto al bagno freddo, che, ad una ottima complessione si ricerca. Diciamo ho= rascome errădouisi în qualche cosașui si possa acconcia= mente rimediare, perche habbiasi pure alcuno per sua buona sorte un corpo ottimamente complessionato, e senza niuno mancamento, e sia si pure sciolto, e libero da tutti gli negotij della uita, er à se solo uiua, è nondime= no imposibile, che ò egli, ò chi il corregge e ne ha cura, non erri alcuna uolta, e non esca dalla dritta strada. Egli primo non è molto inconueniente, che quel gioua= ne, che si essercita del continouo, uenga in stanchezza, della quale hanno parlato molti no Medici, ò Gimnasti= ci solamente, ma filosofi anco, come ne fu un Teofrasto, che ne scrisse un libro intiero. Ma io, che cerco di essere anche qui breue, lasciero quello che ne hanno alcuni det= to poco bene, e tocchero quelle cose solamente, che uedro essere necessariisime per quellische fanno professione di conseruare la sanitaze cominciaremo prima dalla noti= tia di lei, per potere giungere à uedere la sua essenza. Sono dunque alcuni, che tolgono la notitia della stan= chezza, quando pare loro di bruciarsi, e di attesarsi à un certo modo, ò con tutte le parti del corpo, ò con quelle sole, che si sono trauagliate. Alcuni altri la tolgono, quando nel muouersi, pare loro di sentire una certatri= stezza or affanno, alquaie affetto alcuni non hanno saputo imporre il nome, alcuni altri l'hanno chiamato ulceroso,ò piagato,che uoglia dire. Sono stati anco al

# CONSERVARE LIB. 111. 69 eunische allhora hanno creduto hauer notitia della stan= chezza, quado si hano sentite le mebra, come piste, es in fiamate. Vi sono stati medesimente de gli altrische han= no trase stessi quelli semplici affetti mescolati, cioè quel dell'attesameto de corpo, quel chechiamato habiamo ulce roso, e quel della infiamatione, Alcuni ne hano due soli mescolati insieme. Altri quel della insiamatione separa= taméte con ogn'un de gli altri due, in modo, che ne sono risultati in tutto sopra questa notitia della stanchezza sette pareri i quali tutti coe in parte sono ueri, cosi par lando affolutamente, non sono ueri: peio che ò che muc= uendoci ci sentiamo un certo affanno (il quale affetto ha no chiamato ulceroso) ò che ci sentiamo insiamati, ò pur attesati à un certo modo: ò che ogni due di questi, ò pur che tutti insieme anco si uniscano, ogn'un di questi affet= ti è chiamato stanchezza. Onde uengono ad esser in tut to sette le disserenze di lei, tre semplici, e quattro copo Ste. Gli rimedij poi del corpo, che tra questi affetti si tro ua, alcuni ne sono à ciascuna stanchezza proprii, alcuni à tutte coi. De' quali diremo, un certo affetto, che co la stachezza s'accopagna, il qual alcuni inganadosi l'hano chiamato (ma no bene) anco stacheza. Ma qual egli si sia co tutti i suoi segni si uedra piu chiaro, inuestigato che hauremo l'essenza di ciascuna stachezza, pche no hab biamo fin qua altro, che i lor effetti è accideti tocchi, che gia quado par che si accenda, or attesi il corpo, ò che si senta nel muouersi, piegato, ò instamato no diciamo quel le esser affettioni, ma accideti, d'esfetti. L'affettioni poi del corposal qual sogliono questi accidenti soprauenire

sono tre simplici, e quattro composte. L'affetto ulcero= so nasce dalla copia de gli escrementi sottili, co acri in= sieme, che sogliono tra l'essercitio per due cause proue= nire, o perche l'escremento, che era molto grasso, è sparso & attenuato, non gia però del tutto spinto e cauato fuori, o perche si è il grasso, e la carne molle li= quefatta, percio che ne segue di necessita, che da un cosi fatto humore, come sottile, & agre, ne uenga ad essere punta, quasi serita e la pelle, e la carne, in modo che ne uiene anco à nascere nel corpo un certo horrore, anzi una certa commotione e conquassamento disuguale per tutto il corpo, s'egli è però quello humoremolto, & agre. E questa è la stanchezza, che noi chiamiamo ulcerosa. Quando poi pare, che s'attesino solamente le mem bra, senza sentire questi impiagamenti, allhora in que= sta stanchezza non si rattiene e serma nel corpo escre= mento alcuno, del quale si debba fare conto, ma si ferma ben ne' muscoli, e ne' nerui, per lo souerchio attesamen to nell'essercitarsi contratto, un certo affetto, che mo= stra della causa effettrice la forza:percio che auiene, che in un sorte attesamento s'accordino & attesino tutte le fibre de' muscoli, non gia però che tutte similmente si Stanchino, ma quelle principalmente, che per lo dritto in questo attesamento si stendono, perche quelle, che à un certo modo torte si truouano, sono meno per lo drit to trauagliate, onde non bisogna di queste punto teme= re.In quelle poi, che si truouano fuor di misura tese, talche poco pare che manchi à douere spezzarsi, resta

#### CONSERVARE LIB. 111.

una certa affettione simile à quella, che tra l'operare si generaua, perche pare che gia tutta uia s'attesino & ac cordino, non facendosi però in questo attesamento au= mento alcuno. La terza differenza poi delle stanchezze che ci fa come piste & infiammate sentire le parti del corposallhora suole principalmente nascere, quando ri= scaldandosi souerchio i muscoli attraheno qualche parte de gli escrementi, che gli sono atorno. Che se questo affet to auiene anco à i nerui, il chiamano i Greci Ostocopo, che non unole altro dire che il dolore de gli oßi, traffe= rendo il nome (perche si faccia molto à dentro sentire) alle parti piu alte e piu profonde del corpo, perche nella superficie, e nel primo luogo è la pelle, nel secondo sono imuscoli, che intorni alle ossa si truouano posto, i ner= ui poi si trouano con le ossa spesse attacati. Onde è piu ragioneuole, che quando i nerui in alcuna tale passione si trouano, diciamo che quella affettione profondamen= tese presso le ossa istesse attacata si truoui. E queste sono le tre simplici differenze della stanchezza. Le composte poi, come s'e gia detto, sono quattro, delle quali parlere= mo,ispediti che ci saremo prima di tutte le simplici, p= cio che ui e anco un'altra affettione, che e come stachez zase percio ha alcuni iugannati, che si hanno creduto che stanchezza sia. Questa auiene ogni uolta che i mu= scoli piu del debito si diseccano, in modo che ne diuenta piu squallido, e piu ristretto il corpo, er ad un certo mo do al moto pigro e lento, non ha egli però in se cosa al= cuna delle gia dette, ne quello ulceroso affetto, ne quello

attesamento, e molto meno quello, che è come una infiam matione nel corpo, percio che hanno diuersisima uista, e questa affettione, è quella che nell'ultimo riferita hab= biamo. Questa contrahe, e sa squalido il corpo, quella al tradella infiammatione il fa piu grosso, e piu ampio di quello, che dourebbe naturalmente essere. Il perche sono in tutto quattro le affettioni simplici, & ogni una di loro hai suoi proprij rimedij. Et incominciando da quel la, che chiamata habbiamo ulcerofa, e che habbiamo detto che nasce da gli agri e copiosi escrementi, diciamo che el la principalmente in que' corpi auiene, che sono di male succo, e che abodano di escrementi, e ui e tosto dietro alle indigestioni, o che sia stato l'essercitio souerchio, o che troppo siano al sole dimorati. Puo anco nondimeno in un corpo di buono succo, e senza indigestione auenire, per un souerchio essercitio, perche la sogliono eccitare su i presti e molti moti. Et in questa stanchezza suole anco essere il quoio denso, e pieno di horrore, e quelli, che in questa affettione si truouano, confessano che moue dosi, à guisa coe se fusse loro impiagato, li duole il quo= io, ad altri anco la carne che gli è disotto. Il rimedio di questa stanchezza si toglie dalle cose, à questa affettio= ne contrarie, percio che se noi euaporaremo quel che so= prabonda, ceßera il male, e si euaporera con molta frica tione, e molle, con oglio, che non habbia uirtu alcuna di astrignere, come e à punto l'oglio, che si fa ne' Sabini. E à questa affetione cotrarijsimo, quel che di Spagna, e di Iberia si porta. Chiamano anco di Spagna, quel che di

oliue acerbe si caua, che hanno anco onfocino chiamato. E p dirlo in una, ogni oglio austero le e cotrario. Egli si puo gustadolo, la lor forza, e uirtu conoscere, ancor che no ne haue simo prima altra isperienza fatta. Et à questo modo noi gustando in Macedonia l'oglio, che si fa in Aulone città postasul siume Strimone, conoscemo es ser d'una istessa proprieta e uirtu co quello di Spagna. Cosi si puo anco la forza di ogni altro oglio conoscere, ancor di quelli, che chiamano anco p un certo abuso, o= glio, e che di sale, di herbe, di radici, di frondi, ò di frutti copongono. Ma di tutti questi s'e asai detto ne' libri no Stri della Medicina, e ne diremo anco in questi al suo te po. Basti p hora questo, che l'oglio, che è dolcissimo, e ac comodatissimo à questa affettioe, della qual parliamo. E si uuole usare copiosamente con molta fricatione, il pri mo di per euitare ogni stanchezza, che si suspicasse, che potesse nascere, il secodo di poi p cauarla uia fuori essen douene alcuna nata. E si cauera nia co l'esercitio recura torio, che detto habbiamo, applica doui moti nella quatia tamediocrise tardetti in qualita, co traporui spesso ripo so, e nogliono esser molti quelli, che frecano, accio che no si raffreddi parte alcuna del patiete, e si di geriscano con celerita gli escremeti. Et à quelli si applichera maggior fricatioe, i quali tegono e nella pelle, e sotto la pelle mag gior copia di escremeti raccolta. In quella altra stachez zaspoi, nella quale è ne' muscoli maggior copia di escre meti unita, si seruira piu de' moti colui stesso, che staco si éte, pcio che in questo caso no bastera la friçative estrin eca à cauar questi escremeti fuorische egli bisogna anco

# COME SI POSSA LA SANITA un'altro, che instrinsecamente gli spinga, er urti fuori. E chi à questa guisa gli spinge, si è parte il calore istes= so, che col moto si accende, parte e lo spirito, che si manda e caua fuori insieme, parte anco l'attesamento istesso de' muscoli. E di piu di tutte queste cose, ui è anco la uir tu istessa di tutte le parti espulsina. L'altra stanchezza nella quale quello attesamento di tutte le membra si sen te, ricerca quel rimedio, che Hippocrate chiama rilassa= mento, ò rallentamento, che uogliam dire, che è all'attesa mento contrario, à punto come è alla durezza la mol= lezza. Egli dice à questa guisa Hippocrate. Egli è alla dura pelle la mollezza contraria, er alla tesa il rallenta mento, come è al duro il molle contrario, & à l'attesa= meto il rimesso e languido. Si rallenta ben per altra uia quello, che teso si truoua in altri affetti, come nel quin= to libro della forze delle simplici medicine detto habbia mo.Ma all'attesamento, che col mezzo dell'essercitio, auiene, si prouede co fricatione poca e molle, e fatta con oglio dolce, e tepido, ui si prouede anco con traporui qualche quiete in mezzo e di piu, con bagno mediocre= mente temperato, e con fare qualche poco di dimora in acqua caldase di maggior giouamento seraslauandouisi due, ò tre uolte. E sera ben doppo il bagno ungersi pri= ma che si riuesta. Che se per lo sudore si serà qualche grasso cauato fuori, è ben che si ritorni ad ungere un'al trauolta. Anzi leuandosi il di seguente di letto gioua anco ungersi, non mai pero con oglio freddo, ne con du=

ra fricatione. Questa tale stanchezza auiene à quelli, che

banno in se sano succo, doppo gli essercitij piu tosto ro= bustische prestise gli lascia pigrissimise che si possono à pena piegare, e muouere. Non si mostrano però den= si,ne pieni di horrore, come di quegli altri s'è poco auan ti detto, ma si bene attratti, er aridinon meno di quelli, er appaiono piu caldi non solamente di quelli, che in quella maniera di stanchezza ulcerosa si truouano, che s'e gia detta, ma piu di se stessi anco, quando sani erano, La terza stanchezza nasce da uioletissimi motise questa sola inalza i muscoli sopra la dispositione loro naturale, talche pare una affettione à l'insiamatione simile. Onde con ogni leggiero tatto uegono offesi, e si mostrano mol to caldi. E se si uoglion da p se mouere, si dogliono, e sen tono passione. E questa stanchezza in coloro p lo piu na sce, che no sono ne li essercitij assuefatti che gia à quelli, che assuefatti ui si truouano, rade uolte auiene, pche, co= me s'é detto, ella da molti e uehementissimi moti nasce. Il suo rimedio ha tre uie, quelle quasi, che al morbo della infiammatione usare si sogliono, cioè l'euacuare il su= perfluo, il tenere in riposo le parte tese, er il refrigera re le infiammate. Si cura dunque questa stanchezza con copioso oglio, e tepido, con fricatione mollissima, e con dimorare lunga hora in acque di mezzano temperamen to. Che se fusse alquanto piu tepida l'acqua, piu gioue= rebbe.Il molto riposo medesimamente, & una untione continoua con tutte quelle altre cose ui giouano, che pos sono e con la quiete, e col mitigamento ricreare quello che stanco si truoua, e digerire anco quello, che ui e di who like

souerchio. Ma potrebbe perauentura alcuno credere, che questa stanchezza no sia dalle due gia dette diversa, ma di amendue composta, e che non costi di altro, che da l'attesamento delle parti neruose, e da quello ulceroso sentimento, percio che il calore, che in questa maniera di Stanchezza si sente, si uede anco essere naturalmente nel le altre, come in amendue le gia dette, e che percio non ui sia uia da conoscere la sustanza di questa terza ma= niera separatamente. Ma egli si uede in questa piu che nelle altre, per conoscerla euidente segno, e è questo il tumore maggior, che non la dispositione naturale sop= porta, e di piu, che non e simile la grauezza del senti= mento, che in questa terza, co in quella, che l'attesamen to delle parti del corpo cagiona, si uede: percio che chi di questa maniera stanco si troua, pensa di hauer accordati e test i nerui, chi in quella altra, crede hauerli infino alle ossi pisti.Il pche sera questa terzamaniera di stachez= za al maco in queste poche cose dalle altre due prime dif ferenti, e no sera di loro co posta. E questi sono li tre affet ti del corpo, ò dispositione ò di altro nome che uoglia al tri chiamarle. Ve ne è anco di piu un'altro quarto, simi= le à la stanchezza, non gia che Stanchezza sia, pche non hane l'effetto ulceroso, ne quel dell'attesamento, ne quel della inframmatione, ne apporta horrore alcuno, ne do= lore al corpo, ne pigritia ne' moti, come sogliono le Ran chezze fare, ma induce solo una discolezza co aridita nelle membra & in tutto il corpo, e suole ne' corpi di buono sugo nascere, or à gli esfercitij assuefatti, quado si sono

si sono forte essercitati, es hanno poi poco la recurato= ria usata: percio che à questo si digeriscono ben gli escre menti, e si rallentano le parti tese, ma resta una certa sic cita & aridita nel corpo nataui dal souerchio moto. Per suo rimedio ricerca, che nel primo giorno si faccia= no tutte le cose, che si sono dette di sopra, e di piu l'ac= qua calda, che à poco à poco ristringa, riscaldi, e sortist chi il quoio, nel secondo di poi si usera lo essercitio re= curatorio, che cosi nel moto, come nella fricatione, sia e poco, e molle, e tardo. E di piu, uuole essere medesimamen te caldo il bagno, ma si uogliono poi tosto mandare à ba gnare in acqua frescasaccio che insieme co'l calore si in= duchi anco robustezza nel quoio, che cosi per l'auenire meno si perdera eshalando, della sustanza del corpose si torra facilmente il nudrimento nella carne, e nel quoio, di che non potrebbe uenire maggiore giouameto à quel corpo, che non ha affetto alcuno notabilmente, fuori che la aridita, e discolezza della carne: percio che (come io penso) un cost fatto corpo richiede essere nudrito, & humettato insieme, lequali cose amendue ottimamente co l'humido nudrimento si conseguiranno. E poi che s'e sat ta mentione una uolta del cibo, che s'ha ad usare doppo il bagno, non serà fuori di proposito ragionare anco un poco di quello, che alle stanchezze appartiene. La stan= chezza dunque ulcerosa, doppo la debita recuratoria, ri chiede il consueto e solito cibo, o un poco anco meno. E di piu, che egli sia e piu humido insieme e piu parco. Chese nella recuratoria si trapassa nel quarto affetto (co

me per lo piu auenire suole) secondo il rispetto di quel= lo affetto si ha da lauare, e nudrire il corpo. La stanchez zasche con l'attesamento delle membra nascesuuole piu parco il cibo, che non la ulcerosa, che si è detta. Quella poische è ad una infiammatione simile, desidera piu che tutte le altre, menomi simo, e humidisimo il cibo, e che habbia alquanto del refrigerante. Tutti gli stanchi pe= rò ugualmente chiedono cibo di buono succo, di quella maniera à punto, che soleua usare essendo nel suo intie= ro essere quel giouane, che noi proposto ci habbiamo. Nella stanchezza ulcerosa, e nella infiammata si uuole forte fuggire ogni cibo glutinoso, ò che impedisca la di= gestione de gli escrementi. Nella stanchezza poi nata dall'attesamento del corpo, si uuole bene anco un tal nu drimento e cibo usare ma con isminuire della solita quan tita. Per tutte queste uarieta ci dobbiamo meno maraui= gliare se non solamente i plebei tra se steßi, ma se i dotti anco hanno e co' plebeize tra se conteso uariamente so= pra questa materia, non essendo d'accordo ne in quanto à gli essercitif, ne quanto alle fricationi, ne quanto à i ba gni,ne quanto al niuere or al nudrimento de gli stan= chi, percio che alcuni uogliono, che la stanchezza con la Stanchezza si curi, altri, che la fatica con la quiete si sa= ni,altri,che si debba il cibo diminuire,e mancare à li stă chi, altri al contrario, che non solamente non gli si deb= ba isminuire, ma aggiungerueli anco tanto di piu, quan to si sono piu trauagliati, perche secondo la fatica dico= no, che si debba lor dare il nudrimento, altri poi dicono,

#### CONSERVARE LIB. 111. 74

che non gli si debba ne mancare, ne agiungere punto al solito modo di viuere. Nel medesimo modo ragionano e dicono, che si debba da gli stanchi usare il bagno, per= che alcuni lodano à questo proposito le acque mediocre= mente temperate, altri le molto calde, altri le tepide. Che gia ciascun si muoue à parlare, secondo che egli ha piu uolte con la isperienza ueduto che gioui. E crede poi, che questa sia tale ragione, che non possa à niun conto fallire. Ma percio che non credendo, che fusse piu che una sola stanchezzase percio tacendo delle altre, come se non fussero, di quella solamente hanno mostro il rimedio che esi hanno conosciuta. Egli è dunque uero, che la Stă chezza con la stanchezza si curi, quando però parra, che si debbano pari essercitij à quelli del di dinanzi usa= re.E anco uero, che la medicina della stanchezza e la quiete, allhora però quando si troua la stanchezza per molta copia di escrementi natase massimamente quando sisono ne' muscoli gli escremeti fermati, & allhora me desimamente, quando la stanchezza da quelli attesamen= ti del corpose quelle infiammationi. Egli è uero anco, che si debbano quellische stanchi si sentono, piu parca= mente nudrire, ilche à quella stanchezza, che da quelle infiammationi, gioua. E uero anco, che si debbano secon= do il consueto loro nudrire, ma nella Ranchezza ulcero sa, doue s'è bene la recuratoria usata. Come anco gli si dee dare copiosamente il cibosquando in quello affetto si trouano, che detto habbiamo esfere alla stanchezza simi= le, nel quale anco passano alcuni da l'ulcerosa stanchez=

za. A questo modo medesimamente dico, che si debbano bagnare in acque di mediocre temperamento, nelle stan= chezze nate per copia di superfluita, come non niego an co, che non si debbano simili acque usare, ne in quella Aã chezza, che insiamma il corpo, la quale desidera piu te= pide acque, ne in quello altro affetto, che noi chiamato habbiamo alla stanchezza simile, perche questo piu cal= de le uuole. Sono anco alcunische chiamano questo affet to, che hor detto habbiamo, stanchezza. Altri non hanno altramente esplicato, che affetto egli si sia. Dicono alcu= nische douunque si uede suspitione alcuna di douerui stanchezza nascere, si debba bagno di acqua calda usare e ne assegnano la causa, che noi habbiamo detta di sopra dicendo alcuni, che questo tal bagno gioua à spargere il nudrimento pel corpo, altri che al nudricare istesso è molto utile. Non ui apportano però ragione alcuna, perche si possa la stanchezza fuggire con questo distri= buire, e nudrire del corpo. Nescriuono ne anco qual si sia egli questo affetto di stanchezza. Che gia la mag= gior parte di loro l'hanno à fatto tacciuto. Quelli poi, che parlato ne hanno, hanno detto, che ella non sia altro, che siccita. Et bene è egli uerisimo, che il nudrimento è gran rimedio alla siccita, massimamente s'egli humetta (laquale conditione però esstata dalla maggior parte di loro tacciuta.) Ma non è gia questa ne rimedio, ne caute la delle stanchezze. Quado diuengono le membra (come s'e detto) secche, e che non ui sia però attesamento al= eun delle membra, ne escremento alcuno sottile, o acre,

ne affetto alcuno alla infiammatione simile, gioua con nudrimento che humetti, ricreare le parti deseccate, e senza humore, percio che non nudricandole copiosamen te, uedremo nel di seguente assai piu discolo e piu secco il corpo di quello, che prima era. Onde pensando alcuni che questo affetto fusse stanchezza, hanno detto che per euitarla gli si debba uietare il bagno caldo, e'l cibo copio so. Ma be mi marauiglio di alcuni, e di Theone anco, che non credono, che à questa guisa si possa anco alla stan= chezza che è gia auenuta, rimediare. Percio che, ò che uoglia alcuno che il gia detto affetto sia stanchezza, si dee col nudrimento risoluere, e uietare che egli non ci oc cupi, ò pure, che si sia qualunque delle gia dette uere stan chezze, si unole in tutte nudrire parcamente il corpo, tanto quando di loro si teme, che non uengano, quanto quando gia uenute sono, e ci hanno occupato le membra. Che gia non si dee, ne puo dire, che quello affetto al= manco, che alle stanchezze uien dietro, se non ui si rimedia il primo giorno, habbia à diuentare alcuna del le tre gia dette stanchezze, percio che non ueggen= dosi altro che la siccita sola nel corpo, non ne se= guira altro piu che una discolezza delle membra. Che se ui fusse anco qualche poco di calore insie= me, si potrebbe ben dubitare di sebre. Ma non so= no gia una cosa stessa e la stanchezza, e la sebre, benche alcuni di quelli, che si sono in stanchezza trouati, siano stati male dalla sebre conci. Mami marauiglio, di Theone, che nel quarto libro de

gli essercitij particolari scriue queste parole. Poi che essendosi alcuni à questo modo esercitati, suole quasi il di seguente qualche stanchezza seguirli, il bagno di ac qua bullente li fara meno alla stanchezza soggieti, accen dendoli la superficie del corpo. E poi soggiunge à que= sto modo. Accio che attrabendosi la superficie istessa del corpo (alla guisa che fa una uentosa, ò coppa che chia miamo) il nudrimento, lo sparga poi, e dispensi à gli fa= tigati e stanchi nerui. Ilche nel suo testo si puo & à que sta guisa, che detto ho, intendere, e di questo altro modo anco, quasi al contrario, cioè che la superficie del corpo, à guisa d'una coppa, attraha à se il nudrimento, che ne' nerui si diffundeuase se ne tolga la parte. Nel primo in= telletto, pare che uoglia, che la riscaldata superficie gio ui al nudrimento, e ricreatione de' nerui, nel secondo pa re che accenni il parco nudrimento de' nerui stesi. Per quanto dunque ambiguamente le parole di Theone sona no, non se ne puo quello, che egli inteda, cauare. Da quel lo poi, che egli in molti luoghi scriue, e spetialmente nel xvi. delle cose Gimnastice, si caua chiaro, che egli uuole, che doppo quello essercitio fatto, si debba isminuire e mã care il cibo, benche egli non mostri mai da che ragione indotto cio dica. E come à me pare, non per altro gli si manca del cibo solito, se non perche ò non ha bisogno il corpo di un pari nudrimento, ò perche non lo puo con= quocere e digerire, la prima cosa di queste due non è ue ra in quelli, che si sono molto essercitati, la seconda alle uolte è uera, alle uolte è falsa, perche in colui, che ha de=

bole la potenza del digerire, è uera, à colui, che altrime te la hauesse, falsa. E questa potenza del digerire non solo intendo quella, che è nel uentricello, ò nelle uene, ò nel segato, ma quella anco, che è in tutte le parti del cor po,come ne' muscoli à punto, de' quali hora parliamo,e ne' quali principalmente si contiene quello affetto del qual si ragiona, percio che euacuandosi questi co l'esser= citio, diuentano, e piu deboli, e piu delicati. Se dunque que ste cose auerranno leggiermente à muscoli, potranno eßi ben disfare, e risoluere il nudrimento, del quale han no bisogno, che se si troueranno molto dalla loro natu= rale dispositione lontani, non potranno cio fare. Lequa= li cose Theone non intese punto, ne distinse altrimente, perche egli gia confessa non mouersi da ragione alcuna, ma dalla esperienza sola à dire, che doppo quel cosi com piuto esfercitio l'acquaben calda gioui. Che giacosi egli, hauendolo osseruato, scrisse. Di quello dunque, che da euidenti ragioni dipende, bisognaua ragione render ne, che se non se ne uedeuano se non gli effetti, non si do= ueua admettere, fin che qualche certa ragione non se ne ritrouaua. S'egli dunque confessasse non sapere la cagio ne perche l'acqua calda gioui in quello affetto, del quale ha fatto proua, sarebbe degno di perdono, ma dicendo as solutamente e senza eccettione al mondo, che il bagno be caldo doppo quello compiuto essercitio gioui, poi che so= gliono à cosi fatto essercitio molti altri affetti anco se= guire, non puo non essere di biasmo degno, per non ha= uerli conseguentemente distinti tutti, che gia ben conob

k iiij

be egli, che à questo essercitio conseguita quella stan= chezza, che cagiona quelle infiammationi, che si sono dette, e nella quale s'inalzano le parti trauagliate, er ingrossano piu del debito loro naturale. Conobbe anco ben quell'altro affetto, che noi non habbiamo uoluto nel numero delle stanchezze porre, perche egli hebbe l'oc= chio à quell'accidente generale, che è contrario alla gra dezza, or aumento, che in un corpo fuor di natura auie ne, che gia si diuenta discolo, et estenuato nelle due altre restantistanchezze, & in quell'altro affetto anco, del quale parliamose che non uogliamo che sia stanchezza. Ma non gia come e à tutti tre questi affetti uno acciden te commune, cosi è anco uno affetto solo. In quello dun= que, che consiste nell'attesamento delle parti neruose, no bisogna dare bagni piu caldi dell'ordinario, e consueto di prima. Similmente ne in quelli ne anco, che sono da gli escrementi nati. Nella discolezza poi, che fuori di tutte queste cose si considera, giona il bagno piu caldo di quel lo, che è mediocremente caldo, perche questo affetto na= sce da l'essere forte eshausto tra l'essercitio il corpo, à quel modo à punto, che suole in una lunga fame aueni= re.Il rimedio dunque anco di questo consiste in aggiu= gnere, e reimpire quello, che si troua euacuato, e dimi= nuito. Il che non puo certo auenire, mentre che si troua ancor rara la pelle, la bisogna dunque prima astrigne= rese densare, se si ha à cauare utilita di copioso nudri= mento, e la ristrigne e racchiude cosi la acqua fredda, come la ben calda. Ma della fredda si puo temere, che

non ne uegna offeso il corpo, come quello, che dal mol= to esfercitio si troua fatto raro, e uacuo. Della ben calda poi, come non se ne acquista danno alcuno, cosi sene cagiona una secura densitanella pelle, aiu= tandoueli anco alquanto quel calore, che nella pelle si la scia. Ondechi si troua à questo modo lauato, non bi= sogna troppo dimorare nell'acqua fredda, ma come almanco Theone bene osseruò, guardarsi di dimo= rarui, perche ella disolue e muta l'utilità, che dal caldo bagno nasceua. Ma che Theone errasse in que= sto, dando à tutte queste affettioni i precetti, che ad una sola si acconueniuano, ne su cagione la dispo= sitione de' corpi, che egli essercitaua, che erano gli Athletische da quello compiuto esfercitio erano attißi= mi a cadere nel quarto affetto, et assai di rado nel terzo. Quel dunque, che egli spesse uolte osseruato haueua, die de come una perpetuase commune regola. Che s'egli hauesse esfercitati corpi di uitiosi humori, ò male di= sposti, è poco alle fatiche assuefatti, è deboli, è non giouani, di rado gli haurebbe ne' gia detti affetti uc= duti cadere, e spesisime uolte ne gli altri affet= ti, à quali erano queste maniere di corpi esposte. Ma egli è perauentura souerchio perdere qui tan= te parole, poi che egli anco confessa, che si debba ben caldo bagno usare doppo l'essercitio prepara= torio. La quale maniera di esfercitio non costu= mano se non gli Athleti soli. Dira qui alcuno, che questi Athleti di loro uolunta, e con certo loro

agio uegono in questo cosi fatto essercitio, la doue mol ti altri ui si inducano ò per necessita, ò per desiderio di uincere, ò per altra simile cosa. Al che diciamo, che que= Sti almanco doppo smisurate e sorzate fatiche incorro= no di necessita prima in uno, ò in piu affetti di stanchez za. Nel quarto affetto dunque si trouano que' corpi so= lo, che sono bene complessionati, come sono quelli de gli Athleti, che ben nudriti si trouano, e di quel giouane, che noi in questo trattato prosupposto ci habbiamo. Chiun= que dunque assolutamente dirà, che doppo gli esercitij uehementißimi si debba ben caldo bagno usare, dirà bene il uero in una dispositione di corpi(come è quella arida e discola, che dal quarto affetto nasceua) ma nelle altre tre maniere di affetti s'ingannera. Sono à questo modo nell'arte, che di conservare la sanita ha cura, alcune al= tre cose, delle quali cosi i Medici, come i Gimnastici ne hanno falsamente ragionato. E di tutte n'è questo solo stato cagione, che ne hanno confusa, & indistintamen= te fatto osseruatione, e quello, che ha ciascuno in uno af= fetto sol notato, l'ha anco à molti altri attribuito. Anzi ui ha anco un'altra certa affettione alle gia dette uicina che la chiamano Stegnosi i Grecise della quale ragionare mo, parlato che si sera à compimento delle stanchezze, lequali hanno tre simplici differenze, come habbiamo det to di sopra, e combinandole poi à due à due, ne fac= ciamo nascere tre altre, la settima poi e,quando tut= te queste tre insieme si congiungono, e la cognitio= ne di loro dipende dalla congiuntione de gli indi=

### CONSERVARE LIB. 111. 78

tij, e de' segni, onde appariscono, e si dimostrano suori. Ora il rimedio in commune à tutti si el'essere molto in= tento e uedere quale è quello affetto, che auanza gli al= tri, non lasciando però di hauere anco de gli altri, che sono auanzati, cura. Il rimedio poi proprio, si caua da gli affetti isteßi particularmente. Egli sarebbe una tun gamateria à volere per tutte le combinationi discorre= re. Ma per chiarezza di cio, basti uno essempio solo. Se uedremo dunque gonfi i muscolize crederemo che siano pisti, ò pure che un corpo si senta male ò per quello affet to ulceroso, o per quello dell'attesamento de' nerui, fare mo usare la recuratoria, che habbia à l'uno affetto & à l'altro, l'occhio, ma à quel piu, che è maggiore. E questa maggioranza non si ha gia in tutte le cose à mirare d'un modo, ma in alcune, secondo le forze, e dignitaloro in alcune altre secondo la loro propria essenza. Quan= to alla dignita, co alle forze quella stanchezza, che ci fa sentire infiammati, e maggiore della ulcerosa, benche qua to alla propria essenza possa e l'una e l'altra cosi essere e grande, e picciola, come si fussero distintamente l'una separata da l'altra, e ciascuna da persesola. Trouando= si dunque amendue di pari distanza dalla naturale dispo sitione lontane, la maggior parte della cura si dee uolge re à quella che è alla infiammatione simile, come à quella che e di maggiore dignita. Che se questa dell'infiamma= tione si trouera poco dalla dispositione naturale lonta= na, e la ulcerosa molto, si dee considerare, e uedere se la ulcerosa auanzi tanto in grandezza, quanto in forze

## COME SI POSSA LA SANITA quella che è alla infiammatione simile, ò se piu ò se me no, er à questa guisa ponderare e mirare quella, che so= prabondi, er auanzi à l'altra. Che se le uedremo anda= re di pari, di pari anco bisogna ad amendue applicare il rimedio. E questo si dee sempre in tutti gli affetti com binati servare. Or come essendo tre le stanchezze sola= mente, se noi le combinaremo, ue ne aggiungeremo quat tro altre, cosi se noi il quarto affetto ui aggiungiamo, le faremo molto piu copiose.Il che perche s'intenda piu chiaramente, il descriueremo, come dipingendolo. Ponia mo l'affetto ulceroso nel primo luogo. Nel secondo quel dell'attesamento del corpo. Nel terzo, quello che alla in= fiammatione è simile. Nel quarto, quel della discolezza, cioè nel quale diuenta delicato e discolo il corpo. Di que Li dunque combinaremo il primo col secondo, ò col terzo, ò col quarto. O pure, il secondo col terzo, ò col quarto. O finalmente il terzo col quarto. E cosi dal co= giungere à due à due questi affetti insieme, ne nascono sei cobinationi. Se noi di nuouo ne congiungeremo tre per tre insieme, ne risulteranno quattro altre, perche potremo accoppiare il primo affetto è col secondo, e col terzo, ò col secondo, e col quarto, ò col terzo, e col quar to. O pure il secondo col terzo, e col quarto, l'ultima combinatione sera quella di tutti quattro insieme, in mo do che seranno undici le combinationi, e quattro erano le differenze simplici de gli affetti, che uengono ad ese= re in tutto quindici. Che se noi uorremo anco combina=

re le différenze della Stegnosi (che non uuole altro di=

## CONSERVARE LIB. III. 79

re, che l'impedimento de' pori) e tra se stesse, con que= ste quindici gia dette, ne risulteranno di nuouo molte altre combinationi. Se uorremo poi aggiungerci quel le indispositioni di corpo, che ò da indigestione si causa no, ò da atti uenerei, ò da ardore di sole, ò da uigilia so= uerchia, ò da qualche mestitia, er affanno, uerranno ad essere tante er in cosi gran numero, che non si potranno ageuolmente complettere tutte. Potrei anco nominarui le plethore (che sono le soprabondanze de buoni & ugualisucchi) le cacochimie (che sono una copia di uitio so succo) gli affetti d'uno astretto, ò subrico uentre, ò del nomito, ò della grauezza di testa, ò di altra qual si uoglia parte del corpose (per dirlo in una) qualunque affetto con qualche accidente in corpo humano si troui. Delle quali cose si dira appresso, che hora le habbiamo noi ricordate solamente per mostrare quanto sarebbe grande la copia delle combinationi, se noi ò altri pensas se di andarle raccogliendo tutte. Ben ci marauigliamo di coloro, che si uantano e dicono hauere osseruato la cu ra di questi affetti, quado cocorrono insieme, ò di hauere quello, che auenire ne doueua, predetto, poi che si può p una sola uia cioè presaggire, rimediarui, come Hippo crate mostrò giudicando douersi saper la faculta e la sor za di ciascuna simplice cosa, à puto come noi hora in que gli quattro affetti fatto habbiamo, che essendo ciascu da per se, un simplice rimedio ricerca, essendo con altro congiunto, ui si rimedia à quel modo, che noi parlando delle loro combinationi, diuisato habbiamo. Poi che

à questo modo la uà, ritorniamo di nouo à gli affetti simplici, che erano à i gia detti uicini, e che nascono dal= la Stegnosi, che (come s'è detto) è quel uitioso impedime to de' pori, onde si uieta il mandare per loro suori del corpo gli escrementi e superfluita, che uscire ne soleua= no prima. Il perche auiene questo affetto, ogni uolta, che ò si oppilano, ò si condensano i pori. L'oppilarsi nasce da gli escrementi lenti, e crasi, che corrano in fretta e capiosamente, per uscire fuori per questi meati. Il con= désarsi si causa dalle cose, che astringono, e da quelle, che refrigerano. Ma la pelle di quel corpo, che noi ci propo niamo, pure che per la strada gia detta si regga, non po tra oppilarsi mai, ben potra talhora densarsi e per un forte freddo, e per un bagno che di alume partecipi. Puo anco auenire, che trouandosi doppo del bagno, ò del su= dore, ò per altra cagionerarefatta la pelle, uenga qual= che uenticciuolo àcausarui qualche oppilatione, e con= den satione. E si conosce questo affetto (tosto che si uede ispogliato il corpo) dal colore bianco, e dalla durezza, e dalla densita della pelle, e nell'essercitio istesso, dal ri= scaldarsi con difficulta, percio che ne sudera questo cor= po,come prima, ne mostrera nella sua superficie colore buono, anzi se alcun con aggiungerli piu esfercitio uor ra forzarlo à sudare qualche poco, ne uscira questo su= dore assai meno del 'consuetose piu freddose men simile ad un uapore. Il rimedio di questo esfetto si è il riscalda= mento, come cosa alla frigidita cotraria. Bisognera dun que e piu forte essercitiose piu caldo bagno usare. Escra

## CONSERVARE LIB. III. 80

piu al proposito, se nella prima casa del bagno il rauol geremo sorte in oglio, e l'impingueremo. E l'oglio uuo= le essere di qualita, che apri, e rilasci il corpo, come e il Sabino in Italia, il quale sera per questi affetti anco piu utile, se di due anni, ò di tre sera, perche sera e piu sotti= le,e piu caldo. Non si dee molto nella stanza fredda del bagno dimorare, ne uuole ne anco l'acqua essere fredda. Sul uestirsisi dee di qualche cosa ungere, che mediocre= mente riscaldi. Gli ogli uogliono essere, come sono quel li, che ci uengono dall'Egitto, Cicino, e rafanino, ò come nel resto del mondo si hanno, che siano dolci, sottili, & alquanto antichi. Gli unguenti poi hanno ad esere, co= me è il Susino, il Gleucino, l'Irino, l'Amaracino, e'l Com mageno. E di questi il Gleucino è contra la stanchez= za appropriatissimo, & aperitiuo. Il Susino è piu caldo, e piu aperitiuo del Gleucino. L'Irino, l'Ama= racino, e'l Commageno, che sono anco del Susino piu potenti, sono appropriati & atti à quegli affetti, che chiamiamo propriamente freddezze. L'Aneti= no basta solo à curare la densita della pelle, massimamen tes'egli d'aneto uerde si fa. Gioua anco e per questi affet tise per le granstanchezze quel, che di seme di abiete si fasilqual come si preparissi dira appresso. Che hora tut to questo si è come fuori di proposito detto, perche chi e di ottima complessione, er hauendosi una libera uita eletta, non ui pecca punto, es ha uno dottisimo maestro di conseruare la sanita à lato, è uerisimile, che egli non incorra in questi affetti morbosi e peccanti. Ritornia=

mo dunque al proposito, e lasciando l'arsura del sole, il raffreddarsi, la indigestioe, l'ita del corpo et altri simili, i qualitutti, per miglior ordine, porremo insieme in quellibro che noi de gli affetti er accidenti morbosi inti tularemo, hora ragioniamo de gli esferciti, che doppo dell'atto uenereo usare s'accouegono, pche in cio poco fi accordano quelli, che scritto ne hano, che alcuni credono, che doppo l'atto uenereo si debba uno esfercitio fare qua le è quello, che noi Recuratorio chiamato habbiamo, altri qual e il preparatorio. Il preparatorio esfercitio unole essere quato alla quatita de' moti, minore del mediocre, quanto alla qualita, molto piu gagliardo, e piu presto. Quelli, che dicono, che si debba il recuratorio usare, si muouono da questa ragione, che come ne gli stanchi, co= si anco in questo atto hanno suspetto e temeno della di= minutione delle forze, e della siccita del corpo, lequali cose amendue noi sentiamo e patiamo e doppo il coito, e doppo l'essercitio souerchio. Quelli poi che in cio loda no il preparatorio esfercitio, temeno della hilarita, e della prontezza à sudare, lequali cose credono, che col recuratorio aumentino, e che col preparatorio si emen= dino, e correggano. Io lodando amendue questi pareri, perche mi pare, che dicano in parte il uero, gli accorde rò, e farò che si uegga, che non dicono male, perche gia e l'uno e l'altro confessa e unole, che si debbano ristorare le sorze, unire e ristrignere la rarita del corpo, e non accrescere la siccita. Ben bisogna in amendue fare una distintione, come in tutti gli affetti composti s'eda noi di sopra

### CONSERVARE LIB. III. 81

di sopra fatto, percio che quando si trouano uarij affetti insieme, se esi mostrano una medesima uia di curargli, bisogna piu questa uia accrescere, or addoppiare, che no se esi ciascuno da per se stesse, c'hauesse à curare. Che se esi sono contrarij, quello affetto che soprabonda, si uuol prima emendare e curare, non lasciando però l'al= tro del tutto à dietro. A questa guisa diciamo delle cose ueneree, percio che in colui, che le ha operate trouand osi debole ò per la eta, ò per qualche altro rispetto, di neces sitascprabonda es auanza la debolezza, e mancamen= to delle sorze. Chi le ha poi operate trouandosi ben ga= gliardo, e giouane, come e quello, che noi proposto ci hab biamo, in costui uedremo noi mutarsi la dispositione del corpo in rarita, piu tosto che uenirne in debolezza le forze. Questi dunque si curano, non con quelle cose, che aprono, e rarefanno il corpo, come è l'essercitio re= curatorio, ma con quelle, chel ristringono & uniscono, come è il preparatorio. Questo dunque ui si dee usare, poi che egli e con la prestezza, e con la gagliardia del moto non solo eccita e desta il calore, ma unisce anco e ristrigne la dispositione del corpo. Questo anco confes sano tutti i Gimnastici, hauendone gia molta esperienza fatta, che questo un solo essercitio puo alla rarita rime= diare. Il perche non è altro, che nelle cose ueneree sia di maggiore giouamento. Che se la stagion dell'anno il pa tisce, dico che non si debba ne anco dal bagno freddo aste nere.Il cibo, quanto alla copia, gli si darà minore del so= lito, quanto alla qualita, piu humido, si perche possa ben

conquocersi, e digerirsi, come anco perche si emedi, e cor regga la siccita, che dal coito si contrahe. E dee essere di temperamento, non freddo, ma o mediocre, o piu caldo, percio che essendo doppo il eoito diuentato il corpo, e piu aperto, e piu raro, e piu freddo, e piu debole, e piu sec co, gli si uogliono applicare quelle cose, che l condensino riscaldino, e che li ritornino le sorze, er in questo por= re ogni studio. E che dal costo tutti questi effetti nasca= no, non è al proposito mostrarlo hora, che solo cercamo di mostrare, come doppo le lotte uenerce bisogni esserci tarsi il corpo. Il che non poteuamo acconciamente sare se no prosupponeuamo prima, che affetto è quello, che suo= le nel corpo doppo il coito auenire. Hora dunque ce ne seruiamo, come di cosa prosupposta, e concedutaci, ap= presso euidentemente dimostraremo, che faculta sia que sta del coito, e s'ella si dec, o no, usar, e che utilita, o dano possa nascerne secondo la dispositione di corpi, secondo il rispetto della stagione dell'anno, secondo il luogo, & altre simili cose, lequali bisognera appresso mostrare tutte. Doppo il coito dunque,usaremo quella maniera di esfercitio, che chiamano preparatoria. Doppo un lungo ueghiare, ò doppo una mestitia & affanno, ò pure dop= po di amendue queste cose,usaremo quello essercitio, che chiamano recuratorio, perche non ui sia indigestione al= cuna, perche ogni poco, che ue ne sia, si dee del tutto ogni essercitio suggire. E che doppo la mestitia, e'l ue= ghiare sia questo essercitio al proposito, l'esperienza anco il dimostra, poi che si uede che non solo ogni altro

### CONSERVARE LIB. II. 82

Ser.

No.

No.

173

10

esercitio ui lede, mache allhora, se l'affanno perauen= tura ancor cresce, poco patientemente soffriamo, & ascoltiamo chi ci comandi. La ragione medesimamente fa cio non meno, che la isperienza, chiaro, percio che poi che doppo il ueghiare, e il dolore ueggiamo altrui di= uentato, e piu magro, e piu secco che prima, e meno obe= diente del solito, si dee pensare, che gli sia anco piu del debito diuentato il corpo secco. Or questi cosi fatti af= setti si curano parte co molle fricatione co molto oglio, parte con temperato bagno, parte con moto, che sia tar= do però, e senza gagliardo isforzo, e che ui habbia qual che quiete trapostain mezzo. E questa era la misura e'l termine dell'essercitio recuratorio. Nel medesimo mo do si uogliono emendare, e curare quelle siccita, che da l'ira, ò dal mancamento del bere nascono. Onde del tut= to al contrario si debbono la humidita curare, ò che ella per troppo bere, ò per altra qual si noglia via causate si trouino. Si dee qui dunque ogni cura uolgere al disecca re. Ma questo è un commune precetto per tutte le humi dita, pche particularmete ciascuna ha la cura sua. S'egli sera dunque nata la humidita da una lunga negligëza, & inertia, e dall'usare fuora di tempo e souerchio cibi che humettino, ui si uuole con un lungo rimedio proue= dere, che s'ella si troua causata dal troppo bere fatto il giorno inanzi, senza sentirne affetto alcuno di testa, ò della bocca del uentre, ui si puo in un di solo rimediare er emendarla, usando copiosamente secca fricatione, e ue loce essercitio, e parco bere, e secco cibo. Di quelle humi

dita, che dal bere souerchio uino si causano, e ne nasce af fanno alla testa, et alla bocca del netre, pche no è questo il suo luogo di ragionarne, ne plaremo quado si tratte ra de gli affetti morbosi. Quella bumidita, che da una lu ga negligeza si causa, no auiene mai inquella dispositioe di corpo, che noi proposto ci habbiamo, coe ne anco quel la, che dalla copia di un cibo, che naturalmente humetti, si causa, qual è la maggior pte de' fruttize de gli herbaggi che non siano agri pò che se pure talhora auenisse, no si posson in una uolta curar, pche chi uorra tato fatigarsi finche molto ne disecchi la sua natura, incorrerà facilme te in stächezza, e ne hauera almaco un giorno la febre, che se in lui si trouerano anco di piu, uitiose humidita, ne setiratal sebre, che p piu giorni la si terra. Be si possono sanare col tempo, come appresso si dirà, quando ragione remo come si possano gli otiosi distemperamenti uolge= re in meglio, perche un simile aucdimento bisogna e ne gli affetti, che istrinsecamente ci asagliscono, e ne gli distemperamenti naturali hauere, onde non bisogna per hora di loro ragionare altramente. Resta dunque par= lare solo della fricatione della mattina, e di quella della sera, ma non gia à quel modo, come dicono, che rispondes se Quinto, quando dimandato da un Gimnastico, che forza hauesse l'untione, rispose, che di togliere uia dal corpo la ueste. Vn simil motto è quello, che delle urine si dice, cioè che la cognitione di loro appertiene à i pitto= ri. Vi è anco quell'altro, che del caldo, del freddo, dell hu mido, e del secco dicono, cioè che questi sono nome di ba=

## CONSERVARE LIB. III. 83

Mi

U.S

gni, lequali cose non solamente non permetterei io à Quinto, ma ne anco à niun de' seguaci di Tessalo, per= che queste sono facetie di buffoni, e non di persona, che di cosi graue arte faccia prosessione. Sia dunque meglio nel proposto giouane à questo modo della fricatione della mattina parlare, cioè che s'egli doppo che si desta dal sonno, non si sente cosa, di che dolere si possa, ne stan chezza alcuna, ò altra qual si sia affettione di quelle, delle quali si è poco auanti ragionato, è souerchio e sen= za proposito il fricarlo, ò l'ungerlo, saluo se si uolesse inanzi tempo à qualche gran freddo ostare: perche allho ra, come quelli, che sono per usare acqua fredda, cosi si preparera anco questi con la fricatione. Che se ui appa resse qualche stanchezza, s'è gia detto, che dobbiamo un gerlo, e delicatamente fricarlo. Nel medesimo modo s'egli si trouera piu secco del debito, si unole con dolce oglio ungere (pche questo oglio humetta i corpi secchi) est uuole frecare pochissimo, e ne dura, ne delicatamete, che gia bisogna alla digestione soccorrere, e non mutare la natura della pelle, e della carne, ne anco cercare di cauar fuori cosa, che in loro si cotenga, pche la molle fricatioe fa amedue questi affetti, la dura ne fa un solo, questa co= densa, or indurala pelle, la molle la euapora, e fa raro, e molle il corpo. Che se uogliamo la desita della pelle cura re, à quella désita che si troua fatta ò p dura fricatioe, ò p duro palpameto di mano, e p mosto poluer, rimediare. mo co una molle fricatioe co copioso oglio, à quell'altra che si troua p freddo cotratta, prouederemo prima con.

seicatione secca e ueloce, es appresso, con fricatione con oglio, riscaldadone il corpo. A quella rarita della pelle che si troua fatta per un spesso bagno, per una molle fri= catione, e per lo coito, procuraremo la sanita con poca fricatione primo, e secca, poi con qualche un di quelli oglische ristringono. L'humidità poi causata dal trop= po bere, si curara con fricatione secca e fatta con un pau no di lino, alle uolte anco con le mani sole, ò del tutto senza oglio, ò pure con pochisimo. E sia questo oglio, che ha da euaporare, dolce e fuori di ogni faculta di ri= stringere. Et à questo modo si ha da usare la fricatione della mattina. Quella della sera è buona per coloro, che si trouano molto stanchi, ò trauagliati dalla siccita, ò dalla Atrophia, che cosi chiamano i Greci quando il cor po no sente frutto dal nudrimento. Ma lasciamo p hora di ragionar di questo affetto, che se ne dira bene appres so, insieme co gli altri affetti morbosi. Nella coplesione, che prosupposta ci habbiamo, ogni uolta che una gran stachezza ò una souerchia siccita altera il corpo, si uuo le la mattina desinar poco, e trapore poi infin alla cena un lungo spatio. Dee molto stare il giouane in riposose dee pur un pochetto passeggiare, accio che trouadosi il cibo scosso p questa agitation del corpo retto, si rasetti giu. E sarebbe anco piu util, s'egli potesse andare del cor po, perche quando hauesse bene queste cose oprate, si po= trebbe securamente lasciare fricare con oglio dolce, sen= za lasciarsi però punto toccare il nentresche altramen= te sarebbe pericolo di impedirlo, e di farli male conquoCONSERVARE LIB. II. 84 cere il cibo, onde se ne uerrebbe à spargere per le mem=

bra qualche succo mezzo crudo, es à turbarsene la te=
sta, es à souvertirsene lo stomaco. Il megli dunque si è
non lasciarlosi punto toccare. Che se si sentisse ne' mu=
scoli, che sono al ventre vicini, qualche stanchezza, ò vi
si vedesse qualche gran siccita, si debbono mediocremen=
te ungere, e con la mano sospesa e blanda. Se alcuno desi=
dera intendere le cagioni delle cose gia dette, legga il li=
bro seguente, nel quale trattaremo de gli affetti, es acci
denti morbosi, perche mi pare di hauere gia assai in lun
go questo terzo disteso.

## DI GALENO.

COME SI POSSA LA SANITA CONSERVARE LIB. IIII.



PH

ON farò io gia quello, che la maggior parte de' medici moderni fanno, che mentre ne mandano uia il tempo co' cauilli de' Sofisti, ò toccano solo leggiermente quello, che è necessarissimo, ò del tutto il si tacciono. Ma

come ho da principio ordinato, sopra quello mi serme= rò, che uedrò essere necessarià, ò lasciare per un'altra

l jiij

uolta quello, che consiste in speculationi piu tosto logia ce, che di medicina. Egli nasce tosto una non picciola qui stione sopra gli accidenti morbosi, de' quali ho proposto di ragionare in questo quarto libro, cioè s'esi apperten gono alla arte, che ha cura di conseruare la sanita, ò à quella, che è di medicare, ò pure ne all'una, ne all'altra, ma ad una certa terza, che alcuni la pongono fra quelle due nel mezo, e la chiamano neutrale. Io che so, che o che si pogano questi accidenti nell'arte, che conserua la sani ta, ò in quella, che medica, si trouera chi lo tacci, e biasmi, e che conosco anco, che ponendosi in quella neutrale, mol ti piu seranno quelli, che se ne faranno besse, e con ischer no dimanderanno doue; or in qual libro dia io e per gli maschi, e per le semine precetti, per tutte queste cose di= co, ho deliberato qui in questo quarto spetialmente ra= gionarne, che s'e impossibile à potere fuggire da questi cauilli di Sofisti, e per questa uia si potra qualche poco rimediaruisi, non parrache io habbia se non bene fatto, tanto piu, che da questa speculatione e discussione si inte deramolto meglio questa materia, s'alcuno uorra un po co piu attentamente leggerla. In cominciero dunque à questo modo. Non é picciola parte dell'arte, che con= serua la sanita, quella, che da' precetti dell'essercitio, e di questanon è poca parte quella, che alle stanchezze ri= media e prouede. E gia si è mostro di sopra, che un simi= le rispetto si ha nel guardarsi dalla stanchezza, che sia per uenirci soprase dal cacciarsi uia da dosso quella, che ci ha gia occupati. Non si ha dunque separatamente à

## CONSERVARE LIB. IIII. 85

trattare, coe si possa suggir, quella, che è p uenire, e come emendar quella che s'e gia cotratta. E p questa cagione s'e nel precedete terzo libro disputato della stachezza, che suole à l'essercitio soprauenir, facedosi insieme me= tion di simili altri affetti alcuni de' quali soleano spetial mete dietro à li essercitif uenire. Hora ragioneremo pri madi lor, quado senza esfercitio ui si incorre. Appreso poi di quegli altri affetti, c'hano co questi una certa so= migliaza. La stachezza, che à li souerchi e forzati esser citis segue, è uno accidete di sani, quella che senza esferci tionasce, e affetto morboso, onde diceua bene Hipp.chele Stächezze da se stesse nate acenauano il morbo. Il sentir si ulceroso il corposno è altro che uno accidete della sta chezza, la cagió poi, onde ella nasce, è uno affetto della Stachezase la cagioe di questo affetto poi si divide, pche ò si cotien detro il corpo istesso dell'animale, e la chiama no cagioe intrinseca, ò no ui si cotien puto, e la chiama no istrinseca. Tre sono duq; in somma le cose, delle quali si ha à parlar, l'accidete della stachezza, l'affetto, onde questo accidéte nascese la cagione di questo affetto. Et ogni una di loro ha certe spetiali disserenze, pche, come pure horas'e detto, delle cagioni ne è una intrinseca, una istrinseca. Gli affetti, come nel precedente libro s'è mostro, sono e quello, che ci sa sentire ulcerosi, e quel che infiamatià un certo modose quel che accordati et attesati nel corposle differenze poi dell'accidente sono à punto le tre gia dette, che per questi affetti sentiamo. Ben, chi uuole, potra altramente à sua uoglia chiamarle, ma non

gia, s'egli uorra però dire il uero, potra piu delle gia dette cose constituire, ne medesimamente piu disserenze di quelle che assegnate le habbiamo. Nella stanchezza ulcerosa dunque (perche da questa incominciaremo) si eccita doppo il moto, un certo non so che graue nel cor= po, come s'egli si sentisse piagato, il che si sente ò nella pelle solamente, quando e moderato l'affetto, ò si sente nella carne, che è sotto il quoio, quando è gagliardo l'af= fetto e potente, ò pure si sente e nell'una parte, e nell'al= tra, quando egli è atroce, e siero. E questo è l'accidente, che noi chiamiamo della stanchezza. L'affettione poi, on de egli nasce, e una acrimonia dell'humore sottile e cal= do, ilqual rode, stimula, e punge il corpo. E nasce, e si ca giona questa affettione alle uolte da uno souerchio mo= to, come s'è nel precedente libro mostro, alle uolte da un succo uitioso, che senza accorgersene, ci è cresciuto es aumentato nel corpo. E queste cosi fatte stanchezze chia ma Hippocrate Spontanee e da se stesse nate. L'altra ma niera di Stanchezza, nella quale quello attesamento si sente, ogni uolta che da se stessa nasce, soprauiene alle plethore, che come s'é detto, sono quando ugualmente tutti gli humori soprabondano nel corpo, percio che p questa stanchezza s'attesano le parti sode dell'animale, e quelle spetialmente, nelle quali si contengono i succhi. La terza maniera di stanchezza, che quella insiammatio ne apporta, da amendue le gia dette nasce, si per la trop po copia del buono succo, come per lo gia detto succo ui tioso,che gia no ogni maniera di cattiuo succo,ma quel=

### CONSERVARE LIB. III. 86

la fola, nella quale si contiene quella acrimonia, che ro. de, genera la stanchezza ulcerosa, ne basta ne anco que= sto tal succo à generarla, mentre egli si troua nelle uene col sanguemisto, rerche si troua allhora la sua sorza ascosta, or auanzata dalla bonta del sangue. Quando egli poi trasferendosi dalle uene sitrous solo e nella carne, e per la pelle, allhora ci fa come impiagati sentire. Quelli, che credono che di abondanza di succo questa Stanchezza si generi, si ingannano sorte, perche ne da quella copia si genera, che noi poco auanti chiamata hab biamo plethora (che gia questa genera quella stanchez= za dell'attesamento del corpo)ne da quell'altra,che ag= graua forte le forze, percio che non quella corrosione, e sentimento ulceroso, ma ò la grauezza, e lentezza ne' moti, sono di questa cosi fatta abondanza accidenti, che applicata alle forze er opprime, ò pure sono di questa abondanza accidenti, alcuni uitij del polso, s'auiene, che affanni, e trauagli talhora le forze uitali, delle quali co se s'e giadetto à bastanzane' libri, che noi scritti hab= biamo del polso, er in quel, che dalla abondanza scritto habbiamo, doue si sono anco mostri isegni e delle uirtu naturali, quando oppresse, e trauagliate si trouano, e di amendue le gia dette, cioè delle animali, e delle uitali. Non è egli dunque la abondanza cagione di quella stan chezza, che habbiamo spesso chiamata ulcerosa, ma ne e ben cagione la acrimonia de gli humori, che e nella pel= le,e nella carne fi contengono, perche come quando que= sta acrimonia si sta quieta e tranquilla, non si lascia

sentire, cosi si fa sentire tosto, agitata che ella e. Il pri= mo moto, e molto per alcuni propri rispetti in questa Stanchezza ne uiene, de' quali rispetti, si dira appresso-L'altro moto ui viene accidentalmente, cio e quando uo lendo noi mouere ò qualche parte, ò pur tutto il corpo, mouiamo anco infieme gli humori, che in esso sono, ma questo moto è assai picciolo, e sa solamente le stanchez= ze sentire, quando egli è uebemente e forte eccitarigore nel corpo. Chiamo hora rigore, non quel sentirsi forte freddo, ne duro, ma quella commotione e turbamento dif= uguale di tutto il corpo, el horrore è mezzo tra la stan chezza, e'l rigore. E che possa, ancor che la cagione sia. calda, eccitare il rigore el'horrore, s'e mostro là doue delle cause de gli accidenti gia scritto habbiamo. Hora bastera porrequasi per un fondamento di questa mate= riai capi soli delle cose, che iui sono state dette. Ogni uolta, che nel corpo sensibile si troua accresciuto uno escremento mordace & agre, per due ragioni si incita e spigne al moto, una quando e dal corpo istesso sensibile spinto, come da quello, che ha sorza di cacciare uia cio che è dalla sua natura alieno, l'altra, quando è da uno im petuoso e forte moto cacciato auanti, ilche e per mezzo dell'essercitio auiene, e per mezzo della fricatione, e del bagno.Gli escrementi dunque caldetti e putridi essendo forte moßi, non solamente apportano horrore, ò rigore del qual s'è detto, ma accedono anco la sebre nel corpo. Gli escrementi poi freddi, e che di parti, sottili costano, generano & horrore, erigore, ma non gia febre. E bi=

## CONSERVARE LIB. IIIF. 87

sogna, se uogliono questi fare, che tanto gli escremeti cal di,quanto i freddi si trouino in una certa apparente co= pia e faculta di potere farlo. Gli escrementi mordaci, che sono ò pochi ne' corpi sensibili, ò pur molti, ma non an= cora mordaci, generano la stanchezza ulcerosa. De' qua li noi in questo libro trattaremo, che gia quelli, che ac= cendono la febre, à l'arte della Medicina appertégono. Gli rimedij di amedue queste maniere di escremeti, sono parte ad amédue insieme comuni, pte à ciascuna di loro proprij. Parleremo prima de' comuni. Bisognadung;, che si cacci uia, ò che si alteri almeno l'escremento, ò caldo, ò freddo, che egli si sia. Ne gia ogni escremento natural= mente si altera, poi che non ogni cibo nel uentricello di ogni animale si coquoce, ma bisogna essere qualche com munione e somiglianza tra quello, che conquoce, e quello che si coquoce. Quello dunq; che è del tutto alieno dalla natura del corpo, è impossibile che à niun coto sia dalla natura cortesemete riceuuto, onde si dee il piu tosto, che e possibile, tentare di cauarlo fuori, come anco è cosa ot tima ò per uia del uomito, ò per uia di giu, cacciare uia quelle cose, che si trouano del tutto corrotte nel uentri= cello. No è cosi in poter nostro cauar uia fuori quel ui= tioso succo, che si troua nella carne imbeuerato, ò nelle altre parti del corpo, perche egli in quelle parti si cotie ne, la cui capacita, e sensibile. Alle uolte la natura istessa del patiente no ammette medicina, che possa quel cattino succo immutare. Come ui osta alle uolte qualche altro af setto, che rifiuta questa uia di euacuare e pugare

nella giafatta divisione di sopra. Hauendo detto, come il rimedio in commune de gli uitij de gli escrementi so= no la enacuatione, e l'alteratione, seguitiamo hora i pro pri rimedij di ogn'un di loro perchenon si hanno da euacuare, ne da alterare ad un modo solo, ma ueduto as= sai bene il modo, che è à quel, che nuoce, piu accommoda= to, qui si unole aprire gliocchi, et attendere. E per dirlo in somma, questo sera quel modo, che serà atto à soccor rere & curare col suo contrario, & spetialmente poi quello che col contrario di ciascuno in particulare. E questo basti nel generale, uegniamo hora al particulare con la dimostratione euidente di ogn'un di loro, inco= minciando dall'affetto ulceroso. Poi che dunque questa Stanchezza dal uitio de gli escrementi agri nasce, biso= gna primieramente considerare se il cattino succo nelle partisode del corpo solamente si contenga, ò pure nelle uene. Di quel succo, che nelle uene si troua, non habbiamo noi segno alcuno ne euidente, ne chiaro, suor che per mezzo della urina sola. E bisogna per quel che diremo farne congiettura. Prima consideraremo, che maniera di uita circa il mangiare habbia tenuta colui, che in que sto affetto si troua. Appresso, s'egli sia solito di colmar si naturalmente di cattino suceo. Poi uedremo, s'egli sia mancato da qualche naturale e sua ordinaria purga.Fi= nalmente, s'egli essendo solito di cauare uia queste su= perfluita per uia di esfercitio, di purghe, di uomito, di gestatione (che e l'andare in carretta, in lettica, per bar ca, ò di altro simile modo) ò per uia di acque da se stejle

## CONSERVARE LIB. III. 88

nate, l'habbia tralasciato, e se ne sia restato per qualche tempo. E ritornando al primo, in quanto al uitto, s'ha da uedere, se ui è preceduta indigestione e piu spessae maggiore del solito, se egli si sia à gran copia colmo di cibi di male succo, se in uece di uino uecchio, habbia beuu to mosto, & in uece di uino sottile, l'habbia beuuto grosso, o con acqua di mare adacquato, o pure se lascian doil uino si sia uolto al bere dell'acquases in ogni una di queste cose ui habbia non una, ò due uolte sole pecca= to,ma del continouo, e per un buon tempo. Appresso, co me s'e detto, consideraremo, se colui, che si troua in que= sto assetto caduto, è un di quelli, che sacilmente si colma= no di cattiuo succo. Il che facilmente sapremo, dimandan dolo s'egli ha rogna, ò lepra, ò uitiligine (che sono quel le macchie o bianche o nere, che nascono nella superficie del corpo) ò pure s'egli e da un speso prurito trauaglia to. Medesimamente s'egli e statomal concio dalla erisi= pila, ò da altro morbo, che serpa, ò dalla Ophiasi (che è il mutarsi il natiuo colore de' capelli) ò dalla alopetia (che è quando cadendosene i capelli, resta quella parte del corpo calua) ò da spese pustulette, e piaghe nate sul quoio, ò da epinyctidi, che sono liuidette e marciose pu= stule, che sogliono e nelle gambe, e ne' piedi nascere, ò pure sinalmente da qual si sia altro accidente, che sia di uitioso succo nato e cresciuto. Nel terzo luogo diceua= mo douersi considerare, se si trouaus qualche solita pur= gatione impedita, ò che fusse per uia di uomito, ò per uiadelle hemorroidi, ò per qualche fistola, ò per dysen=

100

19

90

teria, ò se era donna, per uia del mestruo. Appresso, s'es sendo egli solito di purgarsi sempre co qualche medici= na l'hauesse tralasciato: perche sono alcuni, che essendo soliti ogni anno una uolta ò la prima uera, ò l'autunno purgarficon medicine, che euacuino per disotto, ò per bocca, ò che facciano urinare, ò sudare, ò con usare ac= que da se stesse nate, ò che habbiano in se forza sulphu= rea, ò di bitume, ò di nitro, soglion talhora tralasciarlo: Molti, come s'e detto, si sono restati da gli cosucti esser= citij: Et alcuni altri hanno del tutto il costume di ogni fricatione lasciato uia, insieme con quel del bagno, è del uomitare doppo il bagno con uino dolce. Noi habbiamo qui non solamente di que'corpi fatto mentione, che sono di ottimo temperamento, ma di quelli ancho, che di sua natura sono pronti a colmarsi di uitioso succo, è quello, à cio che ne l'annouerare de le cause del cattino succo non si lasciasse cosa alcuna à dietro. Ma di questi si ra= gionerà piu à lungo ne'libri seguenti con le altre uitio se complessioni. Da le gia dette cose dunque saremo con giettura della quantita del cattino succo, e secondo que= sta misura ui ritrouaremo il rimedio proportionato, cio è che se questo succo è poco, ui si applicherà mediocre il rimedio, s'egli è molto, è giace ben profondamente nelle membra, il rimedio unole essere piu forte. Ragioneremo dunque prima del rimedio per quel succo, che è poco, è presso il cuoio. Appresso, per quel, che nella carne si tro ua, è finalmente per quello, che sparso per tutto il corpo opprime il sangue puro. Ma se, recandoci nel primo no= Stro pro=

### CONSERVARE LIB. IIII. 89

神子

-4

stro proposito, ci sara presentato quel giouane ben com plesionato, e di buono succo, che sia gia prima sempre Sana e rettamente uisso, es hora forzato da qualche ne= cessita habbia qualche lungo uiaggio fatto, nel quale no si sia ne essercitato, ne lauato secondo il suo solito, & habbia usato e cibo e beuande di male succo, e di piu sia doppo desinare, ò doppo cena, ò pure tutto il giorno an co andato in carretta, e per lo piu non si sia ben satio di sonno, ma che ui sia anco di piu questo altro, che non habbia egli però mai peccato nella quantita delle cose, che usate hasonde non ne siamai incorso in indigestione costui, dico certo che egli non si sera potuto molto col= mare di cattiuo succose però non ricerca troppo lunghi rimedij, ma l'essercitio recuratorio solamente, del quale s'e assai nel precedente libro parlato, doue habbiamo an co mostro, come si debba costui nel uiuere suo moderare e reggere, onde non bisogna qui perderui molte paro= le, solamente che sappiamo, che chi ha di questi cosi alte= rati corpi cura, che dee tutto il suo intento uolgere, di purgare, e cauare fuori gli escrementi, che intorno alla pelle sono, perche qui solo nella pelle questo affetto con= ste. Ora dianesi questo istesso giouane, che di piu di tut= te le altre cose, che attribuite prima gli habbiamo, sia an co spesso in indigestioni incorso, sentasi anco ulceroso in stanchezza, non solamente nel quoio, ma piu profon damente anco nel corpo, in modo, che si uegga tutto di questi cattiui succhi pieno. A costui non faremo noi sa= re essercitio, ne moto alcuno, ma il faremo riposare, e

dormire, estare tutto un giorno senza mangiare. La se ra poi unto che l'hauremo grassamente, e mediocremen te lauato in un temperato bagno, in uece di mangiare li daremo qualche menestretta liquida di buono succo, ma pochisima, ne gli uietaremo gia il uino, perche egli, qua to qual si uoglia altra cosa, conquoce gli humori, mezzo crudi, promoue il sudor e, e l'urina, e reca ageuolmente il sonno. In quelli, che si trouano à questo modo alterati, cercaremo di cacciare uia fuori, per uia del sudore, e de l'urina, tutto quello cattiuo succo, che ui e gia guasto e corrotto, d che non si puo anco conquocere, e che si con quoca, e diuenti utile e buono quello, che ancor mezzo cotto ui auanza. Il che si potra ottimamente per mezzo della quiete, e del sonno accapare. Se con tutte queste co se stara pur saldo il male, si unole costui à poco à poco al suo consueto di primaridure. Che se anco stara nel diseguente saldo, bisognera pensare di piu sorte rime= dio, massimamente se la notte si sera ò sentito piu stan= co che prima, ò sera da un gran fastidio trauagliato, ò se non potra chiudere occhi al sonno, ò se dormendo hau ra uno inquieto sonno, e turbato di uarie imaginationi. Allhora, se non cel uietano le forze del patiente, biso= gnera l'una delle due cose fare, ò cauarli sangue, ò pur= garlo, discernendo noi bene prima quale di queste due cose piu gli acconuenga, come appresso si dira. Che se le forze deboli di lui cel uietano, non gli si dee cauare san= gue, ma purgarlo mediocremente. E quale questa purga mediocre sia appresso si mostrera, perche bisogna ispe=

## CONSERVARE LIB. IIII. 90

京都 中国 京日本

E.

N

dirci prima di altro. Stando il corpo nelle sue sorze, se la stanchezza pure il trauaglia, bisogna pensare e uede re, se quel uitioso humore, che genera questa stanchez= za, consiste con copia di sangue, ò con crudi humori, ò pure se da per se solo, perche s'egli e con copia di san= gue, gli si uuole toccare la uena, ò farli altra cosa, che uoglia il medesimo. Il medesimo uale, il rompergli le he morroide, se gli si seranno chiuse, il prouocare il me= Struo(s'ella e donna) che si fusse contra l'ordine con= sueto ristretto, e doue niuna di queste cose è, il toccargli col ferro leggiermente su gli osi del tallone del pie. Appresso poi si uuol purgare per disotto il corpo con medicina à quel cattiuo succo appropriatissima. Che se il corpo haura questo uitioso succo solamente, senza co pia di sangue, bisogna con la medicina purgarsi, che sia contra l'escremento nociuo appropriata. L'escremento che nuoce, si è ò il colerico, ò il melancolico, ò il flegmati co, il quale sia però ò salso, ò acetoso. E che ogn'un di lo ro sia ò crasso, ò aquoso e simile al sero, ò d'un certo mez zo esere. E perche si possano tutti questi con segni chia ri discernere, diciamo, che se questo affetto di stanchez= za men con pustulette su la pelle, sera facil cosa da loro conoscere la spetie dell'escremento, perche essendo alte e gonfie accennano l'escremento caldo, e sottile, essendo la te & humide accennano il contrarie. Che se senza que= ste pustulette la stanchezza auerra, ne' corpi di buono succo, si discernera l'escremento da li cibi, che sono pre= ceduti, e dalle altre cose, nelle quali si trous il corpo in=

# COME SI POSSA LA SANITA corso. In quelli corpi poische di loro natura si colmano

di cattino succo, si potra anco per la medesima via farne qualche congiettura. Ma di questi cosi fatti temperamen ti si ragionera appresso à lungo. Seguitiamo hora il re sto, onde si possa della spetie del tristo succo congiettu= rare. Quelli che uiuono in otio, sogliono colmarsi di suc co flegmatico. Quellische si trauagliano con molta fati= ca, ò di colerico ò di melancolico, questo si genera l'au= tunno, quello la estate. Anzi si dee anco mirare se le fa= tiche siano state di lungo, perche quanto piu lunghe sta te sussero, tanto sarebbono state piu atte à generare me lancolia. Di piu, quelle fatiche, che con molto sudore si fanno, generano piu crasso escremento. Quelli, che senza sudore, il generano piu sottile, come sono quelle, che di inuerno si fanno. E à tépo che si sentaben freddo l'aere. Si unole anco di piu considerare & auertire sopra le urine, non altramente che sopra la qualita del sudore si fa, perche il sudore parte è acetoso, parte salso, parte puzza à guisa d'un certo limaccio, il che si puo conosce re, quando si lauano, dalle strigliette, che ne' bagni per nettare delle sozzure il corpo, usano, perche spejso ui si uede amaro il sudore à punto quale è quello, che esce dal corpo di quelli, che patiscono il morbo, che chiamano uol garmete Arquato. Egli anco senza gustarlo si conosce, questo cosi fatto sudore dal colore solo, pche apparisce piu pallido, che non dourebbe secondo la natura di que= sta colera. Spesse uolte però, doppo sorzate, a uiolenti sa tiche, e doppo un estremo caldo, si fa uedere biondo. Alle

### CONSERVARE LIB. IIII. 91

样的

Mile

AR !

uolte si mostra quasi nel mezzo, e di amendue questi co= lori misto. Nel medesimo modo l'humore istesso della co lera si troua, percio che il uediamo ò nel uomito, ò nel= l'andarlo di basso, di colore ò pallido, ò biondo, ò di amé due questi composto. E comunque s'é egli, che nel cor= positroua, tale bisogna che il suo sero o acquosita ap parisca e si mostri. Et il sudore è un segno de gli succhi, che in tutto il corpo abondano, la doue l'urina quelli so lamente accenna, che ne' uasi si contengono. Non se ne uuole dunque lasciare cosa à dietrosma si uuolescome s'e detto, ben riguardare il sudore, alle uolte farlo dal pa= tičte istesso gustare, perche piu chiarezza se ne habbia. Il che suole anco alle uolte da se stesso auenire, percio che spesse uolte stillera dalla fronte e dal uiso nella bocca del patiente istesso il sudore, e ne sapra, senza à studio pro uarlo, renderne conto. Bisogna di piu uedere il colore della urina, & à che modo ella stia, senza lasciarne di considerare assai bene le cose, che si ueggono ò su penden ti in lei, o pure giu ferme e grauinel piu basso luogo, perche l'urina con le sue qualita ci mostra à qual guisa siail sangue, che ne' suoi ricettacoli si contiene, che gia se il sangue ha del colerico, bisognache il suo sero & acquosita sia anco colerica. Il medesimo diciamo del san= gue, che ha del melancolico, ò del flegmatico, e secondo che piu ò meno ne participa. Quando è egli dunque cru do il sangue, si mostra è sottile & acquosa la urina, sen za hauere in se cosa, che ui stia pendente su, ne che giu si posi. Quando egli è conquotto e digesto, tutte queste

cose nell'urina appariscono, e ui si ueggono anco certe nuouolette sottili di sopra, à punto come è quello, che nella cima del latte si raccoglie, co uni= sce, ò che nella sommita d'un brodetto raffreddato si quaglia. Che se l'urina è turbida, come si uede essere quel la de' caualli, accenna che le uene sono colme di crudi hu mori, ma che la natura non cessa gia di gagliardamente conquocerli. Se si uede ne l'urina in un tratto tosto se= pararsi il crasso dal liquido, e che quello, che resta giu di sotto, e bianco, leggiero. er uguale, si accenna, che la na tura è per restare presto superiore, e uincere tutti que= sti humori. Se urinandosi ella esce pura, ma tosto s'intur bida, significa che la natura comincia à conquocere il cru do succo, che s'ella non tosto, ma qualche pezzo dipoi s'inturbida, mostra, che la natura non cosi tosto si appa= recchia à fare questa conquottione. Ma di tutte le urine, che s'inturbidano, questo sia generale segno, che si separa il crasso dal liquido, ò presto, ò tardi, ò à niu modo que= Sta separatione si fa. Se egli dunque si separano tosto, e quel che giu di sotto si serma, è bianco, leggiero, uguale, e segno che la natura e molto superiore à succhi, che el= la conquoce. Se quello, che giu si ferma, è buono si, ma dop po un lungo spatio di tempo ui si unisce, e ristringe, ac= cenna ancho, che la natura, ma con spatio di tempo, serà à quelli succhi superiore. Che se questa separatione à ni= un modo si fa, ò quel che giu si ferma, è cattiuo, se ne ca= ua, che la natura è debole, et ha di qualche aiuto bisogno per conquocere questi succhi. Or come l'urina scuopre e

### CONSERVARE LIB. IIII. 92

F.10

25

10

Sent.

2

2

mostra la qualita de gli succhi, che sono ne uasi del san= gue, cosi il sudore, e le altre cose, che per tutta la disposi tione del corpo si ueggono, dimostrano gli affetti, che in queste parti si truouano perche se gli succhi caldi auan= zano, e sono superiori, il corpo si sente d'uno insolito ca lore trauagliato, come quando auanzano i freddi, fi sen= te da una smisurata freddezza & insolita oppresso. Co si medesimamente essendo il phlegma superiore ci fa ue= dere bianchi, essendo superiore la colera, ci mostra palli detti, che se piu pura la colera susse, ci mostrarebbe bion= detti, che gia dal succo prouiene e nasce il colore, e non dalle sode parti dell'nimale, allhora però quando non si ritirano i succhi troppo profondamente nel corpo, che al Ihora auiene, che ui si ritirano, quando il corpo sente ò freddo, ò rigore, ò qualche passione di animo, che'l traua gli,come è la paura, ò una gran mestitia, ò nel principio del uergognarsi, che se niuna di queste cose ui sia, non si ritiraranno mai i succhi profundamente nel corpo. Me= desimamente non uerranno mai co uiolentia su la pelle à bruciarlaseccetto se non si trouasse à qualche modo alte= rato l'animo, ò istrinsecamete oppresso il corpo da qual che smisurato calore. In coloro duque, che si trouino for te commoßi, ò irati, ò che si uergognino, quasi che in lo= ro uadano fluttuado e reciprocando gli humori, non bi= sogna al colore mirare, Allhora si ben si caua dal colore certissima cognitione del succo de l'animale, quando il corpo non si truoua istrinsecamente da violentia alcuna di caldo, ò di freddo, ò internamente da passione alcuna

m iiij

di animo offeso, coe s'e poco auati detto. Coe dunq; il cor po, s'egli si mostra piu biaco del solito, accena, che esso di succo phlegmatico aboda, ò se piu pallido, ò piu biodetto, significa che di succo colerico è pieno, cosi s'egli diuenta piu rosso, di quello, che la sua natura ricerca, dinota abo dătia di sangue, se piu negro, mostra che in se la colera negrase la malincolia auanzi. Vedremo anco à le uolte alcuni hauer un color liuido, cõe di piobo, a le uolte un colore coe misto di biaco e di liuido, à le uolte un liuore solo senza biachezza. Questi cosi fatti colori significa= no, che in quel corpo predominano crudi succhi, iquali es sendo di natura di phlegma, hano nodimeno maco humi= dita che no ha il phlegma istesso, che chiamiamo, ilquale p lo piu no ha inse letore alcuno, che se pure l'ha, e que sto cosi fatto succo da Protagora chiamato uitreo, & è gli frigidisimo, ma meno crasso però di quell'altro, che per eccellentia chiamano crudo. Nel generale dunque tut ti questi cosi fatti succhi sono bianchi e crudi, ma hanno però poi tra se diuersi nomi. Ne fa al proposito nostro hora distinguerli tutti. Questo solo basti per hora, che hanno tutti questo commune accidente, che non sono da la natura persettamete conquotti, ma si stanno e durano anchora crudi, perche gia il sangue si truoua nel mezzo tra gli colericise i crudi succhi. E chi uuolespuo di un sol nome chiamarli, cioè ò crudo succo, ò phlegma, pche quel nasce dal sangue, quando è souerchio conquotto, questo altro,cioè l'humore phlegmatico, nasce pure dal sangue, ma'prima che persetto sia. Di amendue questi humori

CONSERVARE LIB. IIII.

REST .

sono infinite le disferentie particulari, che si fanno, ma da quelli si fanno, che in tal materia dotti, ne hanno mol= te e molte spetie descritte, lequali non solamente non bi= Sogna qui tutte mentionarle, che egli basta ancho recarle tutte in un capo, che ci sia come un uersaglio di quato à fare si ha, percio che, poi che alcuni succhi, prima che il nudrimento diuenti compiutamente sangue, sono come mezzo cotti, altri del tutto crudi, altri poco lontani à conuertirsi in sorma di sangue, altri come ultima parte del farsi sangue, seguendo lo smisurato calore, de'quali alcuni si trouano poco, alcuni piu, altri molto iscostati dal sangue, poi che cosi é, dico, in quelli, che un pochetto si truouano da l'una parte e da l'altra distanti, cioè, ò da l'essersi gia conucrtiti in forma di sangue, ò per haue re gia à conuertiruisi, si puo, e dee audacemente cauare sangue, in quellische se ne truouano piu distanti, dobbia= mo copiu cautela portarci, in quelli, che molto se ne sco Stano, non si dee ne ancho pensare di cauarne goccia fuo ri. Egli bisogna ancho mirare bene, & hauere rispetto à la quantita, come per essempio, se'l sangue buono è po co, e l'altro suco, molto, in questo caso bisogna dal ca= uare del sangue astenerci, che se il succo fusse poco, e co= pioso il sangue, gli si puo intrepidamente toccare la ue= na. Poi bisogna, come s'è detto, purgarlo per uia di bas= so, hauendo rispetto à la copia & à la qualita del succo che abonda. Che se alcuno, ò per la eta, ò per paura non uorra, che gli si caui à niun conto sangue, à costui si dee, piu ampiamente purgare il uentre, che s'egli ha ancho

## COME SI POSSA LA SANITA questo suspetto, si dee per altra uia quella superfluita purgare. Nella complessione, che proposta ci habbiano, non è dissicile ritrouare uarie uie, per euacuarla. Nelle altre bisogna con piu auertenza, e diligentia cercarne. Della quale diligentia ragionaremo appresso, ispediti che ci saremo della proposta natura di buono succo.Po= niamo dunque, che costui di cosi fatta natura, sia per es= sersimal regolato nel uiuere, in stächezza incorso, e che da glisegni gia detti di sopra, si conosca, che egli hab= bia nelle uene gra copia di succhi mezzo crudi, e nel re sto del corpo una moltitudine di humori mordaci, à qua li è la stăchezza seguita, e che li sia piu à un certo modo accresciuto ancho il sangue. Egli bisogna principalmen te, come s'é detto, cauarli prima sangue, e poi euacuare quel succo, che si mostra souerchio e potente, che s'egli non uuole che gli si caui sangue, gli si uuole rinforzare la purga. E se l'uno e l'altro rifiutasse, bisogna qualche altrauia ritrouare, con laquale se non in breue, al man= cho con lungo tempo possa egli nella pristina sua buona dispositione ritornare. Poi che dunque sono due le cose principali, à le quali bisogna ben mirare chi questi affet ti cura, cioè la conquottione de sughi crudi, ò pur mez= zo cottisprima che persetto sangue diuentino, e la eua= cuatione de gli succhi agri e mordaci, che sono secondi, e posteriori al sangue, bisogna da ogni gagliardo moto fare il patičte astenere. Egli si unole ungere leggierme te, e fricarfi con oglio, er in un soaue bagno lauarsi, poi mantenersi in otio, er in astinentia, e si è possibile, far

## CONSERVARE LIB. III I. 94

41

lo ancho dormire, pcio che egli è cosabe chiara, che non e cosaalcuna, che cosi conquoca, e digerisca quello, che si puo digerire, e conquocere, insieme ancho con gli mali habituati succhi, come fa il dormire doppo il bagno. Ha= uendo (come s'è detto di sopra) prouato il primo gior no se la stanchezza e per gir uia, e trouandola pure sal da e graue, faremo ancho il secondo giorno il patiente lauare, riposare, astenersi. Il medesimo faremo il terzo, e'l quarto di ancho: ueggendo essere così dibisogno, laua dolo à digiuno, facedolo riposare, e dormire doppo gli ba gni, perche il bagno ancho non è delle ultime cose, che al sonno giouano, echiunque l'ha usato, ne ha cauato gran frutto dormendo, pure che non sia cosa di maggior mo= mento, che gli osti. Il sonno dunque serà e gran causa, e chiaro segno de l'utilita che si spera, come al contrario il non potere dormire doppo il bagno non è ne causa,ne segno buono, percio che per lo piu dal sonno e dalla uigi lia si cauano gli inditij e segni chiari d'uno abondante succo, perche i succhi freddi inducono un certo marcio e lento addobbiamento con lunghi sonni, i caldi e mordaci fanno l'huomo uigilante, e s'egli pure talhora dorme, si sente tutto turbato, o inquieto in sonno, di uariefan= tasme, è uaneggiamenti, in modo che egli ne uiene tosto. E come nel primo giorno, cost ancho nel secondo gli si uuol dare un cibo liquido, schietto, e poco, perche è del tutto contrario à quel che si dee, il dare molto à mangia re à coloro, à quali si uuol piu tosto qualche cosa torre, o isminuire, come al contrario, dal non darli alcun nua

drimento si genera ne lo stomacho un certo ischifo, e se ne offende lo stomacho, e se ne corrompono le sorze, e se ne aumenta il cattino succo. Gli si unole dare dunque po co cibo, e specialmente, se si puo, un succo espresso dalla ptisana, schiettamete concio, (e la ptisana orgio pisto e bullito al fuoco, sin che diuenti succoso). Gli si puo ancho dare del farre accon io al modo, che si fa della ptisana, con un pochetto di aceto, maßimamente se si suspica di copia di indigestione, ò ne le uene, ò pure in tutto il cor= po, perche non essendoui aceto, in questo caso diuenterà piu glutinoso di quel che bisognerebbe, er oppilerà piu tostosche non netterà i meati. Al che principalmente si attende ne gli glutinosi è crassi humori, quali à punto tutti i phlegmatici sono. Il fare è di buono succo, e facil= mente preserua e ci sa dal uitioso succo securi, pure se non si emenda e corregge quel suo lentore con aceto,e con un poco di porro, non solamente oppilerà, ma nudri rà ancho assai piu di quello, che in questo caso bisogna. Per questa cagione dunque il succo della ptisana è à que sto proposito piu securo, come quello, che poco mudrisce, non si ferma mai per gli meati stretti, ma e passa egli a= uanti, e purga e netta per tutto i meati, e rompe; e risol= ue tutto quel crasso, che ne gli succhi mezzo cotti, ò cru di cotiene. Per questi rispeti e molto atta l'acqua melata, l'oximele, l'apomele, il pepe, il zenziuero, e finalmente tutte quelle cose, che senza generare uitioso succo, apro no, e disciolgono l'humor crasso. Ma appresso si ragio= nerà piu à lungo di questa materia, che hora l'incomin=

### CONSERVARE LIB. IIII. 95

ciato ragionamento si seguirà. De frumenti dunque la ptisana e attisima, de gli herbaggi la lattuca sola, de pe sci i sassatili, il pane uuole essere fermetato, e sotto il te sto cotto, gli augelli uogliono essere di mote. Il bere poi serà oximele, acqua mulsa, uino sottile e bian co, e p con cluderla, cio che è di buono succo, perche e netta, e purga e non è glutinoso, ne genera humor crasso, ne è di gran nudrimento. Ma à questo proposito non lodo io quelle cose, che fanno urinare, e massimamente di queste, quelle che sono uiolenti, e gagliarde, e ehe riscaldano, e lique= fanno il sangue, il quale hauendo bisogno di essere ben conquotto, non dee essere anchora tanto uessato, er agi= tato, Tutte queste cose dunque si debbono à questo modo esseguire il secondo giorno, e'l terzo ancho, e'l quarto. Appresso, se e la stanchezza manca, e'l corpo si mostra piu colorito, or il dormire si fa quieto, or appariscono conquotte e di geste le urine, potremo un poco piu frica= re il patiente, ma parcamente farlo essercitare. E fatto tutto questo, se egli non si sente stanchezza più alcuna, si puo tosto à gli consueti essercitij recare, che se pure ui apparisce qualche accidente, ò segno di quelli che pri ma ui erano, uolti qui di nuouo ci forzaremo di mutare particularmente tutto quello, che non ci parra uederui di buono. Se non ui auanza altro dunque, che una memo ria sola di stanchezza, e tutti gli altri segni sono buo= ni, si puo co la recuratoria questa stanchezza togliere uia, che se i segni sono turbidi, e quasi confusi, ma non ui è gia stanchezza alcuna, bisogna in maggiore quiete e

E. TI

riposo mantenere il patiente. Che se amendue queste co= se ui sono, bisogna la medesima cura hauerne, che se ne è hauuta nel principio per recarlo à questo stato. E così giudico io, che si debba al gia detto affetto prouedere. Che se in costui uedremo le medesime cose gia dette, ma sera poco sangue buono nel corpo suo stanco, e molti hu mori crudi, non gli si uuole ne cauare sangue, ne purgar lo di sotto, ne essercitarlo, ne con niuno moto affligger= 10, ne anco farlo bagnare, perche se gli tocca le uene, ne ua uia fuori il sangue buono, e per tutto il corpo s'at= trahe quel cattiuo, che si raccoglie spetialmente nelle pri me uene d'intorno al fegato, che mesaraice le chiamano. Il purgare poi di basso in questo caso genera attorcimen tise corrosioni di uentrese mancamento di cuore, senza che non euacua cosa, che per curare, sia al proposito, per cio che tutti gli humori crudi, sono pigri & inetti al motosper la crassezzase frigidita loro, onde ne auiene, che ne oppilano anco tutte le uie anguste, per lequali do uea trasferirsi nel uetre quello, che è dalla medicina spin tose cacciato uia. Il perche ne essi per le loro mali quali= ta si purgano, er euacuano, e sono anco à gli altri impe dimento à potere euacuarsi. Il che acconciamente toccò Hippocrate, quando con somma breuita disse, che le cose conquotte, e digeste, e non crude si uogliono con le medi cine tentare. Per lo medesimo rispetto non gioua esserci= tarli, ne muouerli à niun conto, ne lauarli, trouandosi nelle prime uene gră copia di humori crudi, perche ogni tal moto sparge per tutto il corpo quegli humori. Si uo

gliono dunque in gran riposo mantenere, e gli si uuole dare e beuanda, e medicina, che ogni una di loro assotti= gli, apra, e disfaccia quella crassezza di succhi, fuori pe= rò di ogni manifesto calore, percio che quando uengono i succhi troppo riscaldati, in tutte le parti del corpo si trasferiscono. Gli nudriremo dunque principalmente, con osimele, à le volte li daremo anco qualche poco di ptisana, e di acqua mulsa, perche questi richiedono poco uitto, come quelli, che mal nudriscono il corpo con la co pia di crudi humori, che à poco conquocono. E perche li precordij di tutti costoro sono gonfi, e tumidi, e cio che mangiano si conuerte facilmente in aria e uento, non se ra male co' cibi loro porre un poco di pepe lungo, per= che questo dissolue la crassezza dello spirito aereo e ue toso, e caccia giu al uentre le cose, che pigre, e lente ne' precordij si trouano, or aiuta à conquocere, e digerire quello, che si mangia. Che se non si potesse pepe lungo hauere, ci seruiremo del bianco, che piu che tutte cue le altre spetie di pepe, sortifica, e corrobora il uentricello. Che se non si potesse ne anco il bianco bauere, usaremo il nero buono, e quello sera migliore, che piu sera graue. E piu utile sera usare la medicina Diospolitica, laquale si fa di due sorti, perche ò si toglie cimino, pepe, ruta, nitro, tanto de l'uno, quanto dell'altro, e questo puo di= sciogliere il uentre, ò pure li tolgono tutte le altre co= se gia dette pari di peso,e ui si mescola la meta di nitro. E sera meglio, se il cimino fusse Etiopico, che chiamano e che il pepe fusse ò lungo, ò bianco. Il cimino si macere=

ra in fortisimo aceto, poi si pistera molto, ò prima anco si freghera al fuoco in uase di cretaben cotto, perche quando non sono questi uasi finamente cotti, sono come di terra cruda e fangosise ne tolgono le medicine alqua to di quelle qualita terree. Le frondi di ruta uogliono essere un poco secche, perche come quando troppo secche sono, sono agre o amare, e piu del debito calde, cosi no eßendo à niun modo secche, ritengono un certo humore, escrementitio, non ancor del tutto concotto, per cagion del qual uitioso humore non possono ben quell'aere e uentositas gombrare fuori. Alle uolte alle quattro cose gia dette s'aggiugne mele despumato, alle uolte non ui si aggiugne nulla, ma sole, senzamele si ripongono, e si danno poi à mangiare con quel liquore della ptisana, e con gli altri cibi, co' quali pare, che piu conuengano. Si puo per sua natura questa tal medicina prendere & innanzise doppo mangiare. E per fare questo effetto e ottimo quello, che ha seco mescolato il mele attamente de spumato, perche cosi niuna uentosita genera, e bisogna che egli sia ottimo il mele, che ha da cacciare uia la uen= tositase che ha da aprire e rompere principalmente nel= le medicine. E anco appropriato rimedio à quelli, che in questo affetto si trouano, la compositione, che delle tre maniere di pepe si fi, che percio la chiamano i Gre= ci Diatrionpipercon, s'ella non sera pero troppo medi= cinale, e di uarie cose composta, come la sogliono la mag gior parte de' Medici usare, à guisa d'una certa Ca= ricia, che chiamano i Greci (che non è altro, che una mi= Stura

Hľú

stura di molte e uarie cose aromatice, e saporose al gu= sto) ò pure alla guisa, che sogliono questi delicati quo= chi conciare e apparecchiare un cinghiaro, tal che quelli che ne mangiano, non hanno poco che fare à conquocere e digerire quelle tante cose medicinali, che ui pongono, come e l'Ami, il Seseli, il Libistico, & altri tali, perche si fanno ben conoscere, che gran tempo durano crude, e senza mutarsi da l'esser loro, nel uentre di chi le man= gia. Si uogliono dunque queste cose tor uia da quella me dicina, e torne anco di piu, la Enula, e la Spica nardi e la casia anco, che alcuni ui aggiungono. Egli è bene ha uere sempre apparecchiato e per le mani questo Diatrio di due maniere, come io hauere il soglio. Vna maniera e schietta e simplice, che si puo dare à chi ha poco conquot to, e che ha un nuouo freddo nel uentre, er un succo phlegmatico. L'altra, che e piu medicinale, e che spetial= mente usiamo in quelli deslußi, che ci descendono dal ca= po al petto. Quella schietta compositione, che serue per quel copioso e crudo humore, che è nelle prime uene, è questa. A cinquanta dramme di ogn'una delle tre manie re di pepe, si aggiungono otto dramme di aniso, otto di Thimo,otto altre di zenziuero. Et questa è una schiet= tissima maniera di questa compositione. Est puo anco piu schietta fare togliendone il zenziuero. L'altra ma= niera si compone delle medesime cose, ma alle cinquanta dramme di ogn'una delle tre spetie di pepe, si pongono sedici dramme di ogn'una delle altre tre cose. Et è anco questa compositione molto appropriata al proposito,

## COME SI POSSA LA SANITA del quale parliamo. Egli se si puo hauere, dee l'aniso es= sere cretese, or il Thimo, attico, ò di luoghi alti e secchi, ese ne unole troncare tutto quello che ui è di legno, es oprare solamente le cime co' fiori. Il pepe lungo uuole essere sodoze non busciato. Il medesimo si dee mirare nel zenziuero, perche si sogliono amendue busciare facilme te. Anzi non solamente bisogna essere il pepe non bu= sciato, ma uero anco, e di quello, che si reca da i Barbari à noi, perche qui si falsifica di due maniere, l'uno si fa in Alessandria principalmente, l'altro di una certa herba si fa. Ma io mostrerò come si possa il falso dal uero cono= scere. E perche non si meranigli alcuno, ò uoglia sape= re,perche qui io mi sermi ò nel comporre, o ne l'appro= bare una medicina, che soglio ne' libri medicinali di ra= do farlo, dico, che in quelli io ragiono co' medici soli, qui con tutti gli altri anco, che sogliono essere seguaci di me dici chiamati, e che non si scostano troppo da i principij delle discipline. E perche non bisogna, che questi siano molto essercitati ne' libri delle schiette e simplici medici ne, ne in quelli della compositione delle medicine, e molto meno di andare inuestigando la natura di ogni medicina particulare, e bene che io descriua loro à pieno tutte queste cose, come poco innanzi incominciai à fare del pepe lungo, del quale si uuole primieramente sare espe= rienzacol gusto, e diligentemente considerare s'egli ser bi le qualita del pepe, poi si uuole porre in acqua, per= che quello, che e falsificato, stando tutto un di in humore si disfase dissolue. Il uero dunquese che le qualita del uez

(N)

朝

3.1

ro pepe, non si risolue altrimente, per stare molto in ac= qua. E s'egli sera, come s'è detto, senza busci, con queste conditioni, si puo tenere buon pepe lungo. Il negro poi unole essere ne sottile, ne rugoso, e crispo, ne con scorcia crassa,ma uuole essere pesante, e grosso, e ben pieno. Il medesimo giudicio s'ha à fare del bianco, che sia grosso assai, e pienissimo. Piste poi tutte queste cose insieme, e passate per una seta sottile, si uogliono mescolare con ottimo mele, e ben dispumato. Il mele, ha da essere odori= fero, e di colore di oro, e di piu, potentissimo, e dolcisi= mo, e di tale crassezza, che non sia ne crasso, ne liquido, ma che conserui in modo la sua tenacita, che ponendoui il deto, es alzandolo poi su, faccia il mele, come una li= nea continouatisima, e lunghisima dal restante mele al detto. Si quoce ben questo mele è su carboni, è su legna secchissime, onde non possa nascere fumo. Questa medi= cina dunque non bisogna darla solamente una, ò due uol te ogni giorno, ma piu spesso anco, perche si puo dare la mattina, or innanzi mangiare, e poi, e su l'andare à let to la sera, e se ne puo dare un cocchiaro pieno alla uolta, che e presso à una mezza oncia, seruando debita pro= portione co' corpi, à corpi piccioli, un picciolo cocchia= rosà grandi un grandese cosi de' mediocri medesimamen te. Appreso gioua anco in questi affetti il zenziuero di quello, che ci viene da i Barbari macerato in aceto, che non e gia altro, che la radice di una certa herba uerde, che tosto, che si raccoglie, in aceto si pone. Perche il calo re di queste cosi fatte medicine si smorza tosto circa le

prime uene istesse, ne si sparge e dilata per tutto il cor po, come alcune altre medicine fanno, à punto quale è quella, che chiamano Diacalaminthes, per entrarui la Ca lamintha, della quale parleremo appresso di lungo. E p questo, come diceuamo, è anco l'osimele utilisimo, il qua= le à questo modo si prepara. Hauendo despiumato sopra i carboni uno ottimo mele, ui porremo dentro tanto ace to, che gustandolo non paiane troppo acetoso, ne dolce. Poi il tornaremo à fuoco soaue, finche si uniscano lequa lita di amendue, e che l'aceto non si mostri piu crudo à chi il gusta. Toltolo dunque dal fuoco, quando uorre= mo seruircene, ui mischiaremo dell'acqua, temperandolo à punto, come si fa del uino. Chi ne berrà, e non ui senti= ra acetosita, ne dolcezza, che l'offendi, potra continoua= re ad usarlo, che s'egli si sentisse da l'una di queste due cose offeso il gusto, aggiungendoui di quello, che ui man ca, si puo di nuono ritornare à suoco, perche io non lo= do quelli, chel fanno con una certa misura, che mi pare che facciano non altrimente, che fanno coloro, che per= che esi beuendo adacquato il uino à un certo modo, uo= gliono che tutti gli altri à quel modo l'adacquinose non auertiscono, che alcuni auezzi di adacquarlo, se il beuo= no un poco piu puro del solito loro, se ne sentono tosto offesoil capo, alcuni altri, à quali piace diberlo purc, per ogni poco di acqua, che ui pongano, se ne sentono so uertire lostomaco. Che se questo nel uino auiene, che è una cosi samiliare beuanda, molto maggiormente auerra nell'osimele, che ci è e meno familiare, e piu sorte del ui=

ph |

no. Sera dunq; molto meglio giudicare della mediocrita di lui non col gusto nostro, ma di colui, chel toglie, e se ne ha à seruire, e potremo dire che quello osimele è alla natura di colui, chel bee, conuenienti simo, che sera gio= condissimo, e percio anco utile, e che all'incontro quello é contrarijsimo, che sera spiaceuole, & insoaue. Ma la prima loro commistione, perche possa à piu giouare, se= ra à questo modo. Ad una parte di aceto si uuole mi= schiare il doppio di mele dispumato, poi si uogliono ame due in leggiero fuoco quocere, finche si unisca insieme la loro qualita, che cosi non apparira piu crudo l'aceto. Con l'aqua poi à questo modo faremo l'osimele. Porre= mo di acqua persetta quattro uolte quanto è il mele, e mischiato l'uno e l'altro insieme, il faremo co poco suco quocere, fin che finisca di spumare. Il mele cattiuo caccia fuori molta spuma, onde si dee percio tenerlo piu lungo tempo à fuoco. Il perfetto, come in breuißimo tempo si quoce,cosi pochisima spuma fa,onde non ha di una pari cottione bisogno, & al piu perde la qualita parte di tutto quello, che su prima che si ponesse à suoco. Poi ui si uuole aggiugnere la metà di aceto, e farli di nuouo quo cere, sin che tutte queste qualita del tutto si umscano, ne appaia crudo l'aceto. Si fa anco l'osimele mescolando to sto da principio tutte tre queste cose insieme à questo modo, ad una parte di aceto ne porremo due di mele, e quattro di acqua, e si lasciano poi cuocere e diseccare il terzo, ò il quarto anco, hauendo gia però tolta prima la spuma. Che se uorremo piu gagliardo farlo, porremo

tanto aceto, quanto mele. L'Apomelle si fa ottimo con aqua, e si puo bere tutta la state, in luogo di cosa refrige ratiua. E si puo attamente usare da chi uuole, in questa affettione anco, della quale parliamo, or allhora princi= palmente quando diuenta acuto et inacetisce. Il che suo= le spesso auenirgli, alle uolte piu, alle uolte meno, come quello, che uien fatto di qualunque acquase non quella che pioue, come se ne sa la melata, che chiamano mulsa. Ben che possachi uuole, fare anco l'Apomele di questa che pioue. Che se io questa tale acqua approbassi, persua dereiche se ne facesse l'Apomele. Ma io non la lodo, e non potrebbe essere peggio, quando inacetisce, à quelle cose principalmente, delle quali hora parliamo. Anzi quello Apomele, che è con qualche diligenza fatto, suole anco mediocremente inacetare. L'auertimento, che biso= gna hauere nel farlo, si e, che non sia molto uitioso il fa= uo del mele, e che ben si quoca in acqua di fontana, che sia pura, e dolce, perche espresso il mel dal fauo, bisogna tan to in acqua quocerlo, fin che non ui apparisca piu schiu= ma. Si puo dunque questa beuanda usare, e si debbono an co usare quelli uini, che leggiermente inacetiscono. Ap= presso, uogliono esfer i cibi di qualita, che fuori di ogni calore estenuino, à punto come è il cappari tolto duo, ò tre di con l'osimele, ò con oglio. Che si ui e speranza, che si siano à bastanza assottigliati gli succhi crudi, gli daremo del uino, che in sostanza sia sottile, & in co= lore, simile à l'oro, ò bianco, perche il sottile, & aureo gioua à fare buono il succo, alla conquottione, il bia=

N IN

13

cose sottile muoue l'urina. Della prima maniera ne sono in Italia, come è il Falerno, e'l sorrentino, della seconda pure in Italia, ui è il Sabino, l'Albano, e l'Adriano. In Asia ui sono della prima maniera il Lesbio, el'Aruisio, chel chiamano hoggi Maluasia, della seconda maniera ui e il Titacazeno, el'Arsiino. Queste maniere di uini sia= no come per uno essempio, perche & in Italia, & in Asia, o in altre contrade se ne ritrouano molte altre maniere, che sono à queste simili. E di tutte bisogna fa= re elettione con l'auertenza, e segni, che si sono detti, cioè della sustanza, e del colore, lasciando del tutto uia i uini crassi e neri, come quelli, che generano cattiuo suc cose tardi penetrano dentro. Che se noi uedremo, che con questi rimedij si sentirameglio il patiente giouane, il faremo lauare, e delicatamente frecare, e come prima si uedra nella urina la hipostasi, (che sono quelle cose, che ui si ueggono giu di sotto ferme) gli accresceremo le fri cationi, el reduremo à poco à poco à gli essercitif soli= ti. Si uogliono anco in questo tempo usare di quegli un= guenti, che euaporando purgano il corpo de' quali s'è gia di sopra fatta mentione, e se ne fara anco appresso. Ma in simili affetti non persuaderei io mai il uomito, come ha gia paruto ad alcuni e medici, e Gimnastici, in= gannati (come io penso) da quello, che della cura di que= sti cosi fatti succhi lasciò e Philotimo, e Prassagora scrit to, perche il uomito caccia ben questi succhi, quando si trouano soli, non gia quando ui e anco insieme l'affetto della stanchezza, percio che in questo caso non si dee

dubitare, che penetri uiolentemente dentro qualche par te di quelli escrementi, che nella carne fermi si trouano: come se ne puo ben temere, quando abondano amendue questi succhi, e i crudi nelle prime uene, e i mordaci nelle parte sode. In questo caso dunque è meglio, fare che ne i crudi si cauino à sorza fuori, ne si mandino i mordaci dentro. E come si è disopra detto, che ci guardino di no trar fuori i succlii crudi, cosi dobbiamo. uertire anco, che non si ri uochino dentro i mordaci. I capi delle cose, cht sono atte à cacciare fuori, sono l'essercitio, la fricatione, il bagno, i fomenti caldi, l'untione riscaldatiua, e de gli affetti dell'animo e l'iracondia, e (per dirlo in una) tut te le cose, cose, che irritano al moto per qualunque uia gli succhi, che si trouano profondamente nel corpo del= l'animale immersi. Le cose poi, che sono come cagioe di spingere dentro nel corpo, sono quelle, che prohibiscono l'uscire fuori, come sono quelle, che al quoio s'accostano, e che sono fredde, e che astringono, e che attraheno i suc= chi dentro, è eccitano, comunque si sia, dentro il lor mo to, alla guisache fa la mestitia, el horrore, che per qual si uoglia causanasca (perche cosi l'horrore, come il ri= gore suole e da causa calda, e da causa fredda nascere) e come sono anco di piu quelle cose, che con l'udito, ò con a uista inducono ò stupore, ò horrore nell'animo. Or tutte queste cose si uogliono euitare quando si troua l'huomo stanco parimente, e con le uene piene di succhi erudi, perche ne quelli, che sono per le estremita si riti= rano bene dentro, ne quelli che sono dentro, fuori . An=

zi quelli, che fuori sono, si uogliono euaporandoli ca= uarli uia, poi che quelle cose, che con uiolenza questo ef= fetto fanno, attrabeno anco qualche parte di quello, che dentro si troua. Quelli poi che sono dentro, si uogliono attenuare, e conquocere. Che se noi col uomito, ò con la purga di basso uorremo con niolenza enacuarli, trarre= mo à forza dentro parte di quelli, che fuori sono. Ne si dee Philotimo biasmare, s'egli questo modo di euacuare usò, quando senza altro affetto al mondo si troua solo gran copia di humori crudi nelle prime uene, anzi dob= bismo assuefarci piu tosto di mirare con piu auertenza gli scritti de gli antichi. Quelli dunque, che abondano dentro di succo crudo, e si sentono di suori stanchi, pi= glieranno non tosto nel primo disma ne gli altri segue tishissopo cotto in mulsose s'asterranno dal uomito, du= bitando, come s'e detto, che qualche parte dell'escremen to esterno, e superficiale, non si ritiri di nuouo dentro. Prassagora, e Philotimo ragioneuolmente doppo questo mulso lodano il uomito, perche la loro intentione, si è di curare i succhi crudi fuori di ogni stanchezza. Ma perche s'e assai di cio detto, e tempo di passare à l'altro affetto, nel quale col sentirsi impiagato & ulceroso il corpo, si troua anco di copia di humori crudi ripieno. Queste cose auengono principalmente in que' nigotij, ne' quali il calore, ò il troppo esfercitio tira à sorza i crudi succhi dalle uene alla carne, e questo in coloro anie ne che non si trouano hauere altra indigestione contrat ta prima, perche se ui si trouasse, tutto il corpo à satto

sarebbe da crudi humori occupato. Del qual affetto si di raanco appresso la cura, pche essendo ogni cosa coposta à quella ch'e simplice, posteriore, è ben (coe io peso) iste dirci prima de l'altro restate simplice affetto, e poi pas sare à i coposti, be che ne aco questo mi par che si possa chiamar del tutto simplice, ma si benesemplice coe quello che tra le stanchezze da se stesse nate si troua, pcio che tolto l'affetto, che eccita su la stanchezza, ui aggiungia mo & applicano poi glialtri. Ma perche nella commi= stione hora s'aggiunge una simplice affettione, hora una composta, per questo habbiamo noi chiamata simpli ce questa della qual si ragiona, e nella quale, ne l'ulceroso affetto s'aggiunge un'altro affetto simplice, che è la co= pia de gli humori crudi nelle parti sode dell'animale, e non nelle uene. Or come dunque s'é detto, che si doue se= ro guardare da cose calde coloro, nelle cui uene, e nelle prime maßimamente, si trouaua copia di crudi humori, dubitando, che questi cosi fatti humori non si attrabesse= ro nel corpo dentro, cosi non bisogna hora nel propo= sto caso nostro di cio temere. Gli si nogliono dunque da re cose, che ne mandino anco infino al quoio il calore lo= rose si uogliono ampiamente frecare con ogliosche hab= bia uirtu aperitiua, e la mattina principalmente, quando s'alzano di letto, perche questa fricatione e conquoce il crudo succo, e nudrica tutto il corpo dell'animale. Ap= presso à queste cose, perche bene oprino, si uuol lunga ho ra lasciare il patiente riposare. E piu euidente effetto sa ranno, s'haura egli poco il di innanzi, mangiato, ne ce=

nando beua altro, che uino sottile, e di colore di oro. Ne si unole gia tosto farlo asiduamente esforte essercitare accio che imprudentemente non forziamo il corpo à nu= drirsi di succo ancor crudo. Sera dunque piu utile frecar lo be la mattina, e lasciatolo buona hora riposare, farlo passeggiare un poco, e ritornarlo di nuouo à frecare molto, e poi lauarlo in bagno un poco caldo. I suoi cibi hano da essere di buono succo, e no glutinosi. Se ne è gia ragionato di sopra, quando à questo effetto lodam= mo la ptisana, e i pesci sassatili, e gli ucelli di montagna. Sono anco atti er appropriati quelli cibi, che assottiglia no, er estenuano, de' quali habbiamo noi scritto un li= brose non bisogna temere, che non gli accendiamo trop= po il calore, anzi potremo audacemente dargli quella compositione, che chiamano Diacalaminthes, che à que= sto modo si fa. Togli Calamintha, pulegio, petrosinolo, seseli, di ogn'un di loro due oncie, semente di apio, e ci me di Thimo, di amedue quattro oncie, e di piu oncie xvi di libistico, er xlviij. di pepe. Il pepe uuole essere pesan te,e graue, il seseli, di Marseglia, il petrosinolo, di Ma= cedonio, e di questo l'Ascreotico, la calaminta e'I pulegio di candia, ò al manco di regioni erte, e secche. Il Thimo medesimamente di Cadia. Delle herbe si uuol gittare uia tutto quel duro, e lignoso, che ni e, e si dee p farne la me= dicina, torne le frodi, e di queste quelle principalmente, che sono sottilissime e uerdissime, e che sono p le cime, e plo piu tenero dell'herba. E di piu di questo, anco i fiori, co quelle minutissime e sottilissime sestuchette, che sono

Tutte queste cose si uogliono ben pistare insieme, e pas sarle per una seta sottile, perche queste tali medicine si banno à spargere e digerire per tutto il corpo, come al contrario le crasse si fermano, e restano nel uentre, co= me quelle, che non possono penetrare p le strettebocche delle uene. Per laqual cosa soglion anco fare moltocrasso quel Diospolitico, del quale ho fatta metione di sopra,0 gni uolta, che io co lui cerco di purgaril uentre. Vn mio amico, che non sapea questa ragione, hauendolo fatto sot tilissimo, e minutissimo, come polue di farina, non ne mos se punto il uentre, benche facesse molto urinare. Di che tutto meraniglioso uenne à comunicarlo meco, o à uo lerne la uera causa intendere, perche esso pensaua e dice ua, che fusse dalla distemperanza di quel corpo auenu= to. Ma quando egli intese, che la causa propria era il mo do di fare quella compositione, tutto lieto sece poi, come da me inteso hauea, esi trouò, che li riusci meglio, che no hauea prima fatto. E di questo precetto bisogna nella compositione di tutte le medicine ben ricordarci. Alla medicina dunque, che hora proposta habbiamo si ricerca che sia ognicosa sottile, perche facilmente penetrino in tutte le parti del corpo. Or alle cose giadette, con cie à questo modo, mischiaremo mele ottimo, e ben dispu= mato. Et usaremo poi questa medicina doppo l'esserci la mattina frecati, & innanzi à l'essercitio & al bagno. Si puo anco questa compositione usare senza il mele, ri ponen dola secca, & oprandola in uece di sale nelle ui= uande. Si puo anco à guisa di aceto, porre nella ptisana,

ò in altra simile cosa in uece di pepe. Ne solamete e que= sta medicina molto utile, quando si usa secca, à guisa di sale, ma quando ui e anco mescolato il mele, perche così anco si puo mischiare con qualche cibo, e gustarsi in mo= do, che piaccia à chi il mangia. Ma non si dee mai doppo mangiare prendere questa medicina, ne altra, che sia per fare uehemente distributione del nudrimento nel corpo perche allhora e piu utile, che si conquoca il cibo, che no che si distribuisca per le membra. Sera meglio dunque torre in questo tempo il Diatrionpipereon, simplice, la cui compositione s'e posta di sopra, che non cose, che hab biano per la conquottione, bisogno di aiuto Araniero. Anzi si puo il pepe istesso spargere nel bere, er e mol= to appropriato à quel, di che parliamo. Che se ci accades se perauentura qualche maggiore necessita, è buona an= co quella compositione, che di succo di pomo cotogno si fa. La quale compositione con tutte le sue sorze, e uirtu si toccherà appresso. Ma per le cose, de le quali trattia= mo hora, la migliore medicina di quante io ne so, si e il Diacalaminthes, perche assottiglia le cose crasse, e lente purga euoporando, faurinare, e prouoca i mestrui alle donne. Eglie è anco giocondissimo al gusto, massimamen te quando ui si pone molto mele, & allhora uuole essere molto piu cotto. Quelli, à chi spiacciono le cose dolci, e'l mele (perche si trouano anco di queste nature) potranno nel sarsi questa compositione, poco mele porui. E sera anco per loro meglio, se piu si quoce, perche à questo modo è men dolce, e men guasta lo stomaco di quelli, che

abhorriscono il mele. Ma tutto questo seza ch'io il dica, sapra ciascuno da se stesso, e pensare, e fare, pure che hab bia questo uno intento, di fare la medicina piaceuolißi= mase che serbi nondimeno l'utilità delle sue uirtu. Che gia non uoglio, col rispetto del dolce, dissoluere le for= ze che ella ha. Essendosi dunque i due, ò i trepri= mi giorni preparato à questo modo il patiente, non e male porlo ne gli essercitis soliti, hauendo però ben prima auertito e mirato labonta del colore, e gli altri segnische si sono detti innanzi, perche quando tutte que ste cose si mostrano bene, si puo largamente à l'esserci= tio porre. Non essendo buoni i segni, si restera da l'esser citio primache alla mediocrita si giunga. Egli si uuo le in quel di tenere, e con la uita, e con le medicine gia dette, il di seguente si unole indure di nuouo ad esserci= tarsi, con le medesime auertéze, esegni, in modo che qua do uedremo il tutto apparere secodo, che noi uogliamo, potra nella sua antica e solitamaniera di uitaritornare, che prima che in questo accidente di stanchezza incor= resse,uiucua. Perche giona anco molto usare l'Acopo, che di abiete si sa, à quelli, che e nella carne, e per tutto il corposi sono colmati di succhi, e che desiderano ò di di conquocerlizò di digerirli cuaporandoliznon sera fuo ri di proposito descriuere anco qui questa compositio= ne. E dunque bellissimo il seme dell'abiete circa l'orto del segno Arcturo, che è del mese di Settembre. Questo seme bisogna porsi in oglio à quel tempo dell'anno, che altrui piu piace, perche in cio non si à fare differenza

alcuna. Ma sera meglio pistarlo prima, che cosi s'incor= porera piu presto l'oglio della qualita, e uirtu del seme. E ui stera à questo modo, almanco per quaranta giorni. Ma noi ue l'habbiamo spesse nolte fatto stare tre mesi,e e quattro, e piu anco assai. Poi gittiamo una il seme, e.co= liamo con un panno di lino quell'humido, che resta. La maniera dell'oglio unole essere di quello, che ha faculta di aprire, e disciogliere, come è il Sabino in Italia. E por remo un modio Italiano di questo seme in xxv.libre pu re Italiane di quell'oglio. Quando ui sera questo seme ben macerato, ritorna assai meno di quello, che prima era. Qui dunque in questo oglio s'hanno à porre quat= tro libre di cera, et un terzo di libra di resina di abiete, che è tanto à punto quanto xxxij.dramme. Altrettanto ui porremo di refina di pigna, che se non si trouassero queste cose, in uece loro ci seruiremo della Terebentina. Queste cose coceremo noi piu comodamete in un uase doppio, à fuoco leto, quale è quello della braccia, la qua le no uuole poessere molta. Questa medicina e molto appropriata ad ogni stanchezza ò da se stessa nata, ò per qualche altra una contratta. Egli è anco utile me= dicina quella, che di fiori di chiuppi si fa ( il chiuppo e l'arbore, che chiamano i Latini popolo.) In un modio Italiano di questi siori porremo quindici, ò uenti libre di oglio Sabino. Che se non si potradi questa manie= ra hauere, tolgasene qualche altro, che gli sia simile, e gia s'e detto di sopra, che ogni oglio sottile gli e simi= le, eche non habbia uirtu alcuna di ristrignere. E sera

piu al proposito, se tritaremo alquanto questi siori prima che li gittiamo ne l'oglio. Che se noi ogni di que= Sta medicina moueremo, o allhora spetialmente quando pin serue il sole, or il riporremo in stanza calda, e piu tostoze maggiormente, e la qualita e la sorza del chiup= po passera ne l'oglio. Doppo due, è tre mesi dunque, e= spremeremo i siori, e gittatili uia, ci restera l'oglio, che senza mordimento alcuno digerira euaporando, niente meno, che l'abietino gia detto di sopra. Anzi ui si puo anco aggiungere altrettanta cera, e resina, quanta s'è detto poco auanti douersi porre in quel, che di abiete si fa. Se pur talhora quell humido, che si ispreme, paresse troppo crasso, bastera la quarta parte di cera aggiun= gerui. Io so, che ue ne bo anco aggiunta la sesta parte, douemi parea che susse l'oglio troppo crasso fatto, e che chi douea usarlo si dilettava di medicina liquidetta. Alcuni, che non possono hauere patienza, che col tempo e gli fiori, e i semi da se stesi si disfacciano ne l'oglio, parte ue gli banno cotti dentro, parte ui banno anco ag giunta dell'acquasil che è stato per piu cautela, accio che non diuentaßero torrici i fiori, o i semi, e non uenisse à puzzare di arso l'oglio. E quelli, che ui sono stati piu auertiti, e piu accorti, gli hanno in uasi doppi cotti. Il che si fa, ponendo in un caldaio, doue sia acqua bullente, un uaso picciolo, nel quale porremo noi l'oglio. E que= sto soliamo noi farlo talhorama non gia à questo affet to per quocerui i semi ò i fiori, perche non habbiamo bisogno di quocerli à questo modo, che noi li lasciamo Senza

senza fuoco da se stessi col tempo macerare, e disfare; ben ui opramo poi il caldaio in liquefare la cera, e le re sine, quando uogliamo la medicina fare. Chi uorra dun que piu presto prepararli, bisogna à quel modo quo cerli, che s'è detto, e per che non si brucino, buttarui del l'acqua, ò del uino. Ma al proposito, del qual si parla, è piu utile porui de l'acqua, il uino e migliore per le po= dagre, e per ogni morbo articulare. E ui basta mescolar ui tanto poco acqua, quanto col quocersi se ne habbia à gire tutta in fumo, che sera, quando l'oglio sia quattro uolte, ò cinque piu che non l'acqua. Queste medicine eua porano tutti quei succhi, che non sono troppo crassi ne leti, cosi ne la carne, come nel quoio. Vi è ancho di piu utile l'oglio di camomilla, e da per se solo, e con aggiun gerui resina, e cera, che ancho qui sera bene poruene la quarta parte di cera, e la duodecima di resina. Che se no si potesse hauere niuno de gia detti ogli, non manchera di potere facilmente, del Anetino prouedere, il quale eua porera medesimamente, ò da perse solo, ò insieme con la resina. E si unole anco questo Anetino in naso doppio quocere, e molto piu utile sera, se sera uerde l'Aneto, & essendo uerde, sera di state il tempo di usarlo, perche al= lhora si troua. L'oglio Sampsucino è una appropriata medicina anco nell'inuernata in contrada fredda, & in Stagione medesimamente fredda. E ui aggiungeremo an co della resinase della cera massimamente se noi desideria mo, che egli ci resti di lungo ad oprare la sua uirtu, nel corpo. Nel medesimo modo si puo quocere con oglio il

rosmarino, che se non hauesimo cosi alle mani questa her ba, la radice della bieta bianca, del cocomero saluatico, della althea, delle uite bianca euaporano efficacemente, lasciato che hauranno le loro qualita, e uirtu in oglio di questa proprieta. Quando hauremo à qualunque de gli gia detti modi preparato l'oglio, se noi ui porremo ò cera sola, ò cera e resina, ne faremo uno unguento non solo bellissimo, ma che si fermerà anco assai bene doue il porremo. E bastera porui, eome s'e gia detto, la quar= ta parte di cera, e la duodecima di resina. Che se noi ui porremo due resine, e di abiete, e di pigna, (che chiama= no strobilina) ò pure anco la terza, cioè la terbentina, ò se queste mancassero, la liquida resina della picea, faremo anco à questo modo una medicina, che ha forza di euapo rare. Che se tutte queste mancassero, ui potremo mescola re di quella resina, che ne' uasi di creta si porta, prima che la purghino, e modino, ò di quella, che chiamano frit ta, che è quando è purgata, e fatta monda. Ben so io, che queste non hanno tanta forza, quanto le prime, pure in questo seruiranno in un bisogno. L'altro affetto di Ran chezza si era, quando di piu di sentirsi ulceroso il corpo per tutto di copia di crudi succhi abondana. Hauendo dunque à dire di lui, non è difficile cosa trouarui la me= dicina, se alle cose, che si son dette, si mira, percio che se quando il succo crudo nelle prime uene abonda, si uuole (come s'e detto) disfare, e conquocere, hauendo sempre auertenza, che non si trasserisca nelle parti interne del corpo,e se quando egli nelle uene estreme, e nel interno

del corpo si truoua, si unole parimente e conquocere, e per euaporatione dissoluere, quando amendue queste co= se auengono, si uogliono amenduele gia dette cure me= schiare. E se ugualmente amendue i gia detti affetti af= fliggono, si dee un uguale rispetto ad amendue bauere nella cura. Che se l'un piu che l'altro aggraua, e mole= sta, si dee à questo tutta la cura uolgere, non lasciando= ne però à fatto l'altro, che non è cosi potente. E mischia remo la cura di amendue à questo modo (che gia non è fuori di proposito parlare anco qui con l'essempio.) Habbiamo detto, che si debba il simplice Diotrionpipe= reon usare da quelli, che hanno gran copia di succo cru= do nelle prime uene spetialmente. Che se non solamente in queste, ma in tutte le altre uene anco, e di piu nella car ne stessa questo succo si troua, nel principio della cura usaremo il Diatrionpipereon, ma che habbia tanto di pe trosinolo misto seco, quanto hauca gia di aniso, di Thi= mose di zenziuero. Doppo il primo giorno poise mol= to piudoppo il secondo, ui mischieremo anco un poco di Diacalaminthes. Poi le mischiaremo ugualmente tan= to de l'un,quanto de l'altro, or in processo di tempo ui agiungeremo piu della Diacalamintha. E finalmente à l'ultimo di questa sola gli daremo. A questa guisa ci porteremo in tutto il resto del uiuere, quando sono pari gli affetti, mescolando insieme le ragioni, e le uie di cu= rargli,in modo però che tra gli principij attendiamo piu alla cura di quelli humori, che nelle prime uene si con tengono, e nel fine, alla cura di quelli, che sono nella car=

52

BI

ĥ

档

o ij

ne, e nel tempo, che ui ua in mezzo, attendiamo ugual= mente alla cura di questi e di quelli. Tutte queste cose so no state gia dame tocche, e credo che sia chiaro à qual quisa bisogni emendarsi, quado ne' succhi si erra, prima che si troui da morbi occupato il corpo, perche dalle co= se, che dette habbiamo dell'affetto della stanchezza ulce roso, quando si troua col uitioso succo aggiunto, si puo discorrerese considerare di qual si uoglia altro affetto, quando egli è solo. Della primamaniera di stanchezza, quando tutte le parti del corpo si sentono à un certo modo punte, e delle altre abondanze del uitioso succo, che si trouano ò sole, ò con la stanchezza nel corpo, se ne è gia detto à compimento. Parliamo hora dunque di quella stanchezza, che noi detto habbiamo, che con certo attesamento delle parti del corpo nasce, la quale quando senza essercitio uiene (come alcuni dotti Medici detto hanno, Erasistato principalmente) accenna qualche abondanza, che attesa le parti sode dell'animale. Che se gră copia l'aggraus, s'e gia detto di sopra (come io pen so)essere ottimo, è toccare le uena, è aprire col ferro la punta dell'osso del tallone. Ma ritogliamo quel ragio= namento, quando non paltro, p cagione di Erasistrato, che ne in questo ne in altro affetto usò mai di cauare san gue. In quella bona e sana coplessione, della quale si par la, questa soprabondăza di sangue, si puo anco, come s'e petto, paltra uia euacuare, e guarire. Nelle complessio ni uitiose poische hanno qualche escremento ò nel cere= bro, o ne gli istromenti dello spirito, si incorre in gran

pericolo, se no li si caua sangue, e si cerca di euacuarlo p altra uia, coe ne' segueti libri si dira parladosi delle ui= tiose complessioni, be che ne habbiamo gia ragionato in quel libro, che scritto cotra Erasistrato habbiamo del ca uar del sangue, onde tato meno ci bisognera qui esser lu ghi à douerne dire molto. Ma passiamo alla terza manie ra di stachezza, quado da se nasce, che s'è di sopra detto che ella rappresenta una certa somigliaza di infiamatio ne, si p la gradezza del dolor, che causa, coe pche co eui dete calore inalza e famolto gradi anco i muscoli. Que stastanchezza non solo duo, ò tre di, ma ne anco alquan te poche hore si mantiene in un modo istesso, come Era= sistrato uoleua, che molto durasse d'un tenore, perche ella tosto accende una gagliardisima sebre, se non ui si rimedia prima con cauargli del sangue. Anzi in questa stanchezza il sangue e caldisimo, e quasi tutti quelli che in questo affetto si trouano, hanno bisogno, che glie ne si caui molto. Molti di loro, ancor che gli si caui sangue si trouano pure con sebre. Onde non bisogna ne menarla in lungo, ne cauargliene poco, e se non ui e cosa, che cel uieti, gliene dobbiamo tanto cauare, sin che se ne sentino uenire meno, e ne tramortiscano. Eglisera ottimo à ca= uargliene,s'e posibile, in un di stesso due uolte:e la pri ma non tanto, che eglino ne uengano meno, nella seconda non si dee di cio temere, che se alla prima si risoluessero in modo, che ne tramortissero, non potrebbono sostenere la seconda, che se questo suenimeto nella secoda auenisse, vi si rimediarebbe facilmete. Quelli aduq; che trouadosi

o iij

in questo affetto, senza lor cauarsi sangue la scampano, rendanone gratie alla fortuna. Ma esti non la scampera no, se non si allegeriscono per qualche altra via prima il corpo, ò con calarli giu dalle gambe sangue, ò con spar= gere un copioso sudore. Egli bisogna dunque nel caua= re del sangue, considerare molto bene, se l'attesamento, e'ldolore si troui nel petto, nella schiena, e ne' lumbi, ò pure nel capo, piu tosto e nel collo, perche in questo secondo caso gli toccaremo la uena della spalla ò esteriore che uogliam dire, masimamente s'esi si sentono ripieno il capose caldo. In quel primo caso faremo la uena inte= riore del braccio toccargli. Che se per tutto il corpo si fente la stanchezza ugualmente, faremo pungerli la ue= na di mezzo. E se doppo l'hauerli cauato sangue, comin= ciaranno ad hauere la febre, bisogna, che trouino il Me= dicosche li curisperche il male esce da i termini dell'arte che è di conseruare la sanita. Che se per allhora non sen tiranno sebre, il primo di doppo che gli sera stato caua= to il sangue, gli daremo solamente ò quel lento liquore di ptisana, ò una menestra liquida di alica. Il secondo di, il faremo anco lauare con copioso oglio, ma nel darli il cibo, ci porteremo moderati simamente, dandoli qualche poco di lattuca, se gli ha gusto, ò (se si troua) qualche po co di cocozza, e di ptisana. L'alica non è mica trista, ò che la assaporiamo con aceto, alla guisa, che si fa della pti sana, ò pure senza aceto. Che se si troua della cocozza, è anco buona. Si puo usare anco la malua, la bieta, il lam pazo, e l'atriplice. Che se il patiente nolesse anco della

The same

ø

ø

carne gustare, gli si puo dare del pescie di pietra, ò pu= re Scalmi, o Merluzi, che chiamano, in brodo bianco alles si. Chiamo brodo bianco, doue non si pongono troppo condimenti, e sapori, ma ui basta solo del aneto, del sale, dell'oglio, er un poco di porro con acqua. Nel secondo di giouera anco, che egli si astenga dal uino, nel terzo di, s'egli bee uolontieri acqua, nel faremo anco astenere, che se l'acqua non troppo li piace, li daremo dell' Apo= mele, perche leggiermente refrigera, di che hanno biso= gno le stachezze, che co infiamatione uengono. E no ha uedo dell' Apomele, gli daremo del uino biaco, e sottile, e cosi gli daremo anco delle altre cose à questa guisa, che siano di buono succo, e non riscaldino. E si uuole piu di altra cosa auertire, che nel nudrirlo non habbiamo trop po fretta e non ui usiamo il troppo, perche si dee cio à poco à poco fare, perche quelli, che uogliono doppo que sta exinanitione ritornare tosto alla prima unta, si col= mano facilmente il corpo di crudi succhi, i quali prima che siano nel uentricello, e nelle uene ben cotti, sono da tutte le parti del corpo rapiti à se. Questa stanchezza à questo modo acconcissimamente si cura. Ma perche ca= gione quelli, che seco la hanno, è bene (come ho detto) che reiterino il cauarsi del sangue, e perche non si debbano molto, e à un tratto ristorare col nudrimento, bastereb= be certa renderne la causa de' Medici, che medicano per prattica, cioè che à questa guisa ne sentono maggior giouamento, e se ne trouano piu di lungo sani, ma per sodisfare, ne renderemo la cagione piu intrinseca, e pro

o iiij

pria. Or dunque per che in questa stanchezza, che quasi infiamma, si cumula in tutto il corpo gran copia di san gue caldo, & il pungere la uena ne caua i succhi, che ui si trouano, dico che è utile doppo la prima toccata di uena, tramettere tăto spatio di tempo, che qualche parte de gli humori, che sono nel resto del corpo, si trasferisca à le uene . E perche non è bene, ne al proposito, che que= Ai cosi fatti humori ui restino, come quelli, che sono mez zo corrotti, ma si dee piu tosto il piu che si puo di loro, cacciarli uia, per questo nel secondo giorno anco faremo di nuouo toccargli la uena. Alle uolte anco nel terzo, quando ci parra che gioui estirparli, e trasferirli da un luogo ad un'altro. S'è gia di questa distintione piu à lungo parlato la doue scritto habbiamo del cauare del sangue, che percio non bisogna hora replicarlo, perche appertiene piu à l'arte del medicare, che à questa della quale si tratta, e perche ne ragioneremo per auentura piu à lungo in questa istessa opera. Imporremo dunq; à que to libro fine, mostro che hauremo pche non si debba tosto un che si caua sangue, resocillare e co fretta nudri re. Qui ci seruira à questo proposito una cosa, che s'è gia mostra e detta nel libro, che scritto habbiamo delle potentie naturali, cioè che tutte le cose, che p propria na tura si dispensano, hano in se una certa uirtu di potere à se attrabere succhi à se simili, da quali sono nudrite. S'è ancomostro, che quado sono dal proprio e comodo nudrimeto abadonate, sono tranagliate, e spete, et attra heno à se e rapiscono di quello, che non è ne buono ne

## CONSERVARE LIB. IIII. 109 bello, è di questa sorte è quello, che non è anchora nel uen tricello, e nelle uene conquotto. Seguita dunque di neces sita, che colui, che in questo tempo, del quale si ragio na, si carica molto di cibi, attraha e rapisca à se in tutto il corpo molto succo crudo. Il che per molte cagioi auie ne prima perche quanto è piu il nudrimento, tanto peg gio e nel uenticello e nelle uene si conquoce, appresso per che essendo molto molto nel resto del corpo se ne trasfe risce, finalmente, perche piu presto del conueneuole ui si trasferisce, perche il uentricello permette alle uene, ele uene alle altre parti tutte del corpo di potere à se attra here, e rapire quello, che non è ancora digesto, e conquot to.Il che non auerrebbe, ne lo si attraherebbono queste parti, se fusse poco, quello chi loro si desse, perche s'e gia mostro, che elle si tolgono prima dal nudrimento, che lo ro si assegna, la parte loro, e poi trasferiscono, e sono à le altre parti, cortesi del resto, L'ultima dunque e prin= cipal causa di nocumento à quegli che in questo affetto si trouano, si è che hauendo le parti di tutto il corpo at= tratto à se molto e mezzo cotto nudrimento, se ne cumu. Iano pcio di non poca copia di escrementi, no potendolo tutto coquocere, alla guisa che farebbono, se egli fusse bo no, ne potedo fare, che egli diucti una cosa stessa col cor pose glisi assomiglisanzi no potedone, dopòquesto uitio so e molto escremeto, bene tutte le loro operationi esse= quir, pche di nece sita auien loro quello, che al uetre che si troua pieno di una gran copia di mal preparato cibo. Chiamo mal preparate tutte queste cose, che douendo es=

non hanno ancora in cio conseguito il loro debito fine. O che dunque non sia bene il pane cotto, ò che non sia la carne, à il legume debitamente alle so, non è posibile che il uentre possa poi bene tutte queste cose conquocere. A questa guisa le cose che si trouano poco disfatte nel uen= tre, male potranno conquocersi nella seconda digestio= ne, che si fa nelle uene. Anzi il medesimo rispetto, che si ha delle cose male conquotte nelle uene alla digestione che si fa nella carne, si hauera anco del cibo che si mangia (come s'é detto) alla conquottione che se ne sa nel uentri cello, e delle co se qui mal concotte alla digestione, che nel la uene si fa. Il uentricello dunque non bene conquocera il nudrimento, che gli uenga istrinsecamente mal prepa rato, nelle uene quello, che dal uentricello toglieranno, come ne anco la carne quello, che non si trouera ben nel= le uene macerato e digesto. Il perche di necessita ne se= gue, che si habbia à colmare il corpo copiosamente di e= scrementi. E cosi s'è di cio resa la cagione nel piu breue modo che e stato posibile. Che se alcuno uorra piu di= Stinta, e particularmente di tutte queste cose hauere scië za, legga il nostro libro delle uirtu naturali, doue s'è chiaramente prima mostro, come il uentricello toglie per sua propria utilita il nudrimento, si per goderne, come per supplirne à quello, che li manca, onde percio lo si abbraccia e strigne d'ogni intorno, & il si ritiene tut to, sin che se ne sente satio. Appresso, coe questo istesso uë tricello no desiderando di essere piu nudrito, apre la piu bassa parte di se (che chiamano la porta) e quanto cibo

gli auanza ispreme, e caccia giu, come un peso straniero e che l'offenda piu tosto anzi che punto il gioui. E come poinel passare che fa questo alimento per gli intestini,e per glisottili specialmente, le uene, che qui sono, rapi= scono es attraheno à se di questo nudrimento, che per la dimora, che ha nel uentricello fatta, si troua molto al= terato, or atto à convertirsi in un'altra natura. E come poi anco in queste uene stesse, viene questo nudrimento da una in un'altra trasferito, alla guisa che dal uentri= cello nelle uene si trasfundeua. Onde poi trouandosi ot= timamente digesto, e per tutte le parti del corpo sparso & attratto. Doue fatta, che ha la terza conquottione, diuenta al corpo che egli nudrisce, simile. Chi tutte que ste cose raccorra da i gia detti libri, non haura piu biso gno di cercare la cagione, perche molti, hauendo patito inanitione, se non si ristorano à poco à poco si cumula no di gran copia di escrementi per tutto il corpo , e ne uengono percio in non leggiere, ne picciole infermita.

## DI GALENO.

#### COME SI POSSA LA SANITA CONSERVARE LIB. V.



EL principio di questo quinto libro, uoglio pri ma che io faccia altro, co solare coloro, à quali pauentura pare graue questo nostro lungo ra gionamento, il che non auiene p colpa nostra, ma pehe cosi la proposta

materia richiede, p che s'e possibile, che un possa un lun go discorso co brieue sermo e recare à sine, senza lasciar ne àdietro cosa necessaria alcuna, co se siro di essere stato senza necessita fastidioso e lungo, che se non si puo una materia e chiaramente, e con breui ta ispedire, non uoglia alcuno riprendere noi, ma quelli piu tosto, che delle cose necessarie gran parte tacciono. Or delle piu necessarie, e quasi un fundameto di tutta la arte di coseruare la sanita, no e egli l'essere cosi copioso il numero dele nature de gli huomini, coe tutti e i Medi ci, e i Gimnastici chiaramente confessano. E pure mol ti hanno in modo del conseruare della sanita scritto, co me se d'un solo huomo trattato hauessero, senza ne an= comostrare altrimente la natura di colui, à chi essi gio=

### CONSERVARE LIB. V. 1112

nato haueuano, E non dimeno doueuano non un solo, ma molti mostrare, i quali in continoue infirmita intri cali, hauessero essi molti anni appresso con l'aiuto loro nella sanita conseruati. Ma noi habbiamo cio con gli effe ti istessi mostrò, e ci siamo allhora finalmete posti à scri uere di questa materia, quando habbiamo ueduto molti, che essendo del continouo infermi, per che sono stati à i precetti della sanita obedienti, si sono di lungo conser= uati sanissimi, per cio che ad alcuni habbiamo noi del tut to ogni essercitio vietato, sacendoli di quelli essercitij so li restare contenti, che sogliano andare accompagnati con le attioni della uita. Ad alcuni altri babbiamo qual= che cosa tolto uia de gli molti essercitij loro. E per dir lo in una ad alcuni habbiamo fatto mutare la qualita sola mente de l'essercitarsi, ò l'ordine, ò'l tempo, ad altri tut ta la maniera che prima nello essercitarsi, teneuano. Il mede simo de bagni, ò uietando gliele del tutto, ò sacedoli piu spesso, che prima, usare, è pure piu di rado, è sola= mente innanzi mangiare, ò doppo mangiare anco, ò usarli piu caldi che prima, ò piu tepidi, ò piu freddi. Et à questo modo gli habbiamo per molti anni fuori di og ni infirmita mantenuti. E gia non haurci io potuto cosa alcunadi queste fare, se non hauessi bene conosciuto le differentie naturali de corpi, et il debito e salubre mo= do di uiuere di ciascuno. Alcuni di quelli, che hanno, ò scritto, ò senza scriuere, dato precetti di conseruare la sanita, non anno del continouo potuto ne ancho se stessi dalle infinita preseruare, onde tra le altre cose e stato

loro rimprouerato quel uerso antico, E tutte pie di pia= ghe, e cura altrui. Alcuni imputano questo loro infir= marsi à i negotij, ne' quali intricati si truouano, altri confessano, che per loro intemperantia auenga, la quale difensione, al giudicio mio, e piu uituperosa, che non il fallo istesso, che loro s'appone. Quelli, che à i negotij l' attribuiscono se solamente hanno un giorno la febre, et e stato di cio cagione il caldo, il freddo, la stanchezza, et altre simili cose, sono degni di iscusa. Se qual si uogli al tramaniera di febre hauranno, non si possono iscusare. che giane anco ioho potuto à le uolte fuggire del tutto la febre, che qualche uolta l'ho per stanchezza hauuta, senza altrimente in molti anni altra infirmita sentire. Anzi essendo alle nolte in alcune parti del corpo per= cosso, (di che altri contrabendone infiammatione, ò pure tumore, ne hanno ancho la febre hauuta) io non ne ho percio ne infiammatione, ne tumore, ne febre sentito. Le quali utilita non ho io gia da altronde conseguito, che da l'arte di conseruare la sanita, E pure non ho io dal mio nascimento hauuto in sorte una ottimase per fetta coples cone, ne una uita pienamente libera, percio che mi è stato sorza esser à gli officij della mia arte sog getto, et à servire in molte cose à gli amici, à i parenti, à i cittadini miei, e di mandarne la maggior parte della notte senza dormire alle uolte per cagió degli infermi stessi, e sempre per cagion de gli Audij soaui e dolci, e pure per molti anni non mi ho sentito il corpo leso di infirmita alcuna, fuori che (come detto ho) della febre

#### CONSERVARE LIB. V. 112

à le uolte, di un giorno solo, la quale non dimeno radis sime uolte, e solamente per istanchezza ho sentita ben che nella fanciallezza, e nella adolescentia fusi molto da non poche, ne leggiere infirmita trauagliato, Ma hauë doui io doppo il uentesimo ottauo anno persuaso, che ui susseuna certa uia per conserurci in sanita, postomi per lei senza punto uscirne, nonne ho poi in tutta la uitamia sentito mai pure un minimo morbo, se non for se la gia detta rara febre di un giorno solo. Che s'alcu= no uiuesse una uita libera, come s'e gia ragionato di so pra, e se ne ragionera appresso poi chiaro, potrebbe an co del tutto questa febretta fuggire, per ch'io ho ardire di affermar, che ne anco tumore alcuno si sentira mainel corpo colui, che finamente si sera, p matenersi sano, pro uisto, pure che il suo, corpo si truoui fuori di amédue le maniere de gli escrementi gia detti, cio è di quello, che in qualita, e di quello, che in quantita consiste. E questo basti per coloro, che fanno hora professione di conser= stare la sanita, ò che ne scriuano, ò che ne diano à bocca precetti. A'quelli altri poi che non hanno potuto ne se stesi, ne gli altri che obedito gli hanno, mantenere di lungo in sanita, non bisogna ne ancho (come à me pa re) contradirli. Mi merauiglio si bene, s'alcuno di lo= rosi è offerto di strignere in un libro solo tuttala arte di conservare la sanita massimamente à volere co ragio ne (come noi fatto habbiamo) ogni cosa perfettame te affirmare, e non toccare i capi solo de l'arte, come suo le Hippocrate fare. E questo basti in hauere resa la caus

sa de nostri lunghi ragionamenti, che gia chiunque ne le cose honeste e degne e studioso, e diligente, non dee tan to della lunghezza di questa arte stomacarsi, quanto dilettarsi forte della grandezza delle cose, che ella pro mette, e contutto il cuore abbracciarla, percio che chi non dira, che siano effetti grandi e merauigliosi quelli di quella arte, che ad un, che habbia dal suo nascimento hauuto un debole emal complessionato corpo, possad unalunga uecchiezza codurlo senza farli mai ne infir mita, ne dolore alcuno sentire. Io ho conosciuti e ueduti alcunische hauendo naturalmente un sano e forte corpo, sono statitraua gliati ne la lor uita da molte infirmita e finalmente, nella uechiezza al manco, da incurabili morbi oppresi. E pure, per quanto la loro naturale co plesione prometteua, poteuano co tutti i loro sentimeti intieri, e senza lesione alcuna del corpo à l'ultima uec= chiezza giungere. Quanto sera dunq; laido, che un che sia d'una ottinia complessione, si lasci per la podagra che egli habbia, portare su da molti suoi, ò che per lo do lore della pietra, ò pure che sia la uesica ulcerata per ca gione de' cibi di cattiuo succo, si uegga à poco à poco con gran cruciatie pene uenire meno. Quanto e brut to anco non potendosi delle mani scruire per la chira= gra, che ui habbia, hauere delle altrui bisogno, che gli pongano il cibo in bocca, ò che doppo che egli e gito del corpo, gli lauino, e nettino la uia de gli escrementi di sotto ? . Che certo chi non ha del tutto molle il petto e semineo, uorra piu tosto sei cento mila uolte morire, che

CONSERVARE LIB. V. 113

che in tal uita uiuere. Che se alcuno e cosi sfaciato e del licato insieme, che non faccia conto di questa dishonesta e sente il di ela notte di questo suo uitio, affan= no e dolore, à punto come quelli che sono da gli ma= nigoldi tormentati, certo che non gli si uuole del tutto uolgere le spalle, benche bisogna, che essi tutte queste cose ò ad intéperatia, ò ad ignoranza atribuisca no, ma non è questo, il luogo di douere la inteperatia emendare. Quanto à la ignoranza delle cose, che à fare si banno, ui rimediaremo, come io spero, in questa opera, disponendo le proprie ragioni di conseruare la sanita secondo la complessione di ciascun corpo. Dourei io dun que incominciare da l'ottima complessione, nella quale si dee solo mirare di conseruarla nello stato suo, quello che fin qua s'è fatto, discorredo per le prime etase lascia do à dire di quella solo, che ua sempre come à cadere, e la cui ultima parte si chiama propriamente uechiezza, delle cui parti si parlera appresso. Ora replicate le cose principali gia dette, passeremo poi à ragionare delle uitiose complessioni di corpi se come si possala sanita di ciascuna di loro conseruare. Un ottimo e persetto cor po dunque per conseruarsi, ricerca tutte queste cose, che si diranno, nella qualita, quantita, e faculta, ò uirtu, che uogliam dire. Ne gli esfercitij, desidera quelli, che sono moderati, e mediocri, er ugualmente per tutte le parti del corpo oprati, suggendo da ogni parte il troppo, e peccandosi perauentura in alcuna delle cose gia dette, ui si uuole tosto rimediare, & emendare l'errore. Nel

mangiare, e nel bere medesimamente tanto nella quanti= ta, come nella qualita, e nella uirtu, si uuole hauere per uersaglio la mediocrita, in modo che non si mangi ò beui ne piu ne meno di quello, che conquotto e digesto pel cor. po, habbia à ben nudricarlo, e se bisogna ad alcun che cre sca, qualche cosa mediocre aggiungerui, non habbia pe= rò questo à lasciarui cosa, che ui sia ne souerchia, ne man ca. Questa istessa mediocrita si ha da seruare nel dor= mire, nel ueghiare, ne' bagni, nelle attioni dell'animo, altre simili cose. Et errandosi in cosa alcuna, si uuol to= No quello errore correggere. La quale correttione nel generale, or in commune non è altro, che un seruirci del souerchio contrario. Onde se il giorno innanzi s'e qual che poco fatigato souerchio, si unole un pochetto della misura de gli essercitij soliti mancare, se si è meno del debito esfercitato, si unole un poco l'esfercitio accresce re. A questa guisa se il moto è stato un poco uiolento, si uuole rallentare alquanto, s'e stato lento, si uuol accre= scere e concitarlo. Cosi anco, se il moto e stato fortero= busto, si unole con piu piacenole, e soane seguire, che s'e= gli è stato soaue e leggiero, oprisi col gagliardo. Et à questo modo in nece del moto languido, che è preceduto, usaremo il uehemente, il suo contrario, e perdirlo in una, ogni eccesso si unole col contrario eccesso emendare, per hauere à conseruare un corpo in sanita. E perche in queste correttioni non si erri, bisogna prima finamente sapere gli affetti del corposappresso, ricordarsi ben di tutto quello, che è passato il giorno auanti, perche gli

此

0

(p)

affetti cimostreranno che errore sia quello, nel qua= le sia uenuto il corpo. Il ricordarci poi delle cose del giorno innanzi, cimostra quanto si debba l'huomo da le cose consuete ritrare. Negli affetti si uedranno que= Ri eccessi, cioè che ne apparira il corpo ò piu magro, ò piu grasso, ò piu duro, ò piu molle, ò piu secco, ò piu hu mido, ò piu raro, ò piu denso di quello che prima esse= re soleua, e questo ancho di piu, che non si manterra à punto quella prima gratia del suo naturale colore. Il ricordarci poi delle cose passate ci accorgera dell'er= rore quale egli sia, e come si debba la correttione far= ne, conferendo col passato il presente stato, percio che ueggendo fatto magro un corpo, bisognera considerare, e recarci ancho à mente, se egli si sia piu del conue= neuole essercitandosi stanco, è se habbia molto conci= tato moto usato, ò se sia anchora nel frecarsi, e nel lauarsi uscito da i termini della mediocrita. Poi con= sideraremo, se egli si sia molto studiando, e contem= plando trauagliato, ò se habbia ueghiato souerchio, ò se piu del debito, habbia hauuto lubrico il uen= tre, e gito del corpo. Bisogna ancho uedere, se è stata souerchio calda la casa, doue egli conuersato ha, se habbia anchora assai parcamente mangiato, e beuuto, o molto nelle lotte ueneree essercitatosi. Se il corpo ci parra fatto grasso, uedremo anchora, se la fricatione, che e gia preceduta e stata mol= letta, ò se poco lo essercitio, ò tardo, ò se il sonno e sta to lungo, ò se il uentre ristretto, ò se sono stati in buona

p ij

copia i cibi ottimamente conquotti. Se il corpo ne si mo= strera piu duro, che prima, consideraremo primieramen te le fricationi passate, poi gli esercitii robusti, ese sia= no robusti stati, e con aduersario gagliardo, e duro. Ap presso, se questo essercitio si è fatto in poluere, il quale siastato e duro e freddo, ese senza recuratoria. Poi di= scorreremo de bagni, e uedremo se sono stati freddi, otro pocaldi, e di piu, se la casa, oue egli ò dormendo, ò ue gliando sia uisso, sia stata fredda. Vedremo ancora se si ano stati i cibi secchi, e il bere scarso. Che se uedremo hog gi piu molle il corpo di quello che fu hieri, ci recaremo prima à mête le fricationi cioè s'elle siano state molli, e con unto, e con tepidetti bagni. Poi si ha à uedere se gli essercitij sono statitardi,e pochi,e con aduersario trop= po molle, e delicato. Appresso, se il bere è stato copioso, e se il mangiare è stato molto, ò naturalmete humidetto. Finalmente s'egli habbia molto dormito. A l'affetto mol le del corpo e l'humido molto uicino, in questo solo diffe renti, che il molle è qualita propria de i corpi isteßi, l'humido è qualita de gli humori, che nel corpo si conte gono. E si discernono l'un da l'altro col tatto, perche l'affetto humido è con madida humidita del quoio, il mol le esenza questo, ben che in effetto il corpo molle sia an co nelle sue parti humido. Ma per piu chiarezza chiami si l'uno molle, l'altro humido. Il souerchio secco affetto del corpo fa tosto la complessione dell'huomo dura. Non è però cosi necessariamente l'humido affetto con la mollezza congiunto, perche puo bene effere indurata la

carnese puo nondimeno uscire dal corpo sudoreso hu= midita. Ora nel corpo fatto humido si puo suspicare del la debolezza delle forze, che non sia auenuta ò per usa= re fuori di tempo il coito, ò per qualche altra simile cau sascome è il rarefarsi il corpo per souerchia molle frica tione, ò per usare troppo il bagno, ò per essere stato piu del conuencuole caldo l'aere della casa, doue egli ha con uersato, e uisso. Si unole anco uedere, che non sia stato troppo copioso il bere, ò il sonno maggior, che non la natura ricerchi. Si dee anco considerare, se l'aere, che ci circondaznon à poco à poco, ma tutto insieme si sia in caldo, ò in humido tramutato. Il medesimo s'ha à sare ne i cibi. Nellatenerezza, o mollezza del corpo (che gia l'uno el'altro si dice) quando senza humidita il uedre= mosterremo, che sia ben conquotto il nudrimento, e ben nudrito il corpo, ma che sia stato un poco parco l'esser= citio. Al contrario nella durezza, terremo che egli sia stato è duramente frecato, è souerchio essercitato, e con duro aduersario, e su la polue. L'habito e dispositioe sec ca del corpo poi accenna hauere patito di bere ,ò di mã giare, accena hauere ueghiato hauer, hauuto qualche cal do e sollecito pensiero nella uita, o di essere stato molto frecato, ò essercitatosi souerchio. Hauendo dung; à tutte queste cose l'occhio, potremo ogni di del cotinuo correg gere l'errore, che ui uediamo, prima che egli cresca tan= to, che sia poi difficile à curarsi. E' sempre ci recare= mo questo principalmente in core, che ogni eccesso si uuole col suo contrario eccesso emendare, e correggere

p iij

perche questa cura e di tutte quelle cose, che fuori di natura ci auenggono . Onde se con questo precetto ac= coppiaremo la notitia de' corpi, de' quali siamo per ha uere cura, er insieme le uirtu di ciascuno rimedio, ci trouaremo hauere gia compiutamente l'arte, che di con= servare il corpo humano ha cura, e col cui aiuto non so= lamente conservaremo à sani la loro sanita, ma ripor= remo anco nel primo lorostato gli infermi. Egli si e gia detto di qual maniera si sia un corpo ottimo. Quel corpo, che dalla persettione di questo ottimo si scosta, per una delle tre cause auiene, ò perche tosto fu di com= plessione uitiosa nel uentre di sua madre, ò perche poi per qualche uia scorse in qualche affetto non naturale, ò pure per cagione della eta. E tutte queste maniere si hanno col contrario eccesso à correggere e curare, percio che la uecchiezza (per parlare di questa pri= ma) è fredda e secca, come s'è ne' libri de' temperamen timostro. Ellasi ha dunque à correggere, e curare con cose che riscaldino, er humettino, come è il bagno di acqua dolce, e calda, come e il bere del uino, e come sono tutti que' cibi, che possono naturalmente humetta re, eriscaldare. Ma parliamo dell'essercitio, della fri catione, e di ogni altro moto (perche da questi e meglio ad incominciare. Onde be disse Hipp.che la fatica dec precedere il cibo.) Egli dise bene in parte Homero, lauato mangi, e chiuda gli occhi al sonno, perche conuen gono bene queste cose al uecchio, ma no bastano elle gia, percio che i corpi de' uecchi, non altramente, che quelli

計

66

de i giouani, ricercano di muouersi che non si estingua altrimente in loro l'innato caloresche gia non mancano de' corpi de' giouani, che chiedono la quiete, de' quali Hippocrate parlò, là doue niun uecchio ricerca del tut= to quiete, come ne anco un uehemente esfercitio, perche il calor loro desidera di essere, come da un certo uentic= ciuolo, eccitato er acceso, che gia dal uehemente e sorte moto si pone giu à terra. Non hanno le gran fiamme bisogno di cosa, che cosi le accenda, essendo esse da se stesse basteuoli à conseruarsi, & ad essere alla materia superiori. Non si uogliono dunque la mattina doppo che si risuegliano, tutti li infermi, frecare, come i uecchi, poi che per due fini si usa la fricatione untuosa, e per guarire l'affetto della stanchezza, prima che egli cre= scendo cagioni la sebre, e per eccitare la debole urrtu del distribuire per le membra il nudrimento, che gia noi hab biamo facilmente fra pochi giorni con questa cosi fatta fricatione pieni di carne molti, i cui corpi non haueuano per gran tempo sentito beneficio alcuno del nudrimeto. Ma quello, che à gli altri per un certo affetto in tempi determinati auiene, si troua del continuo ne' uccchi, per essere tutto il loro corpo freddo, er impotente adattra= here à se il nudrimento, et à conquocerlo, onde ne sia poi nudrito.La fricatione dunque eccitando su la uitale ro= bustezza, e moderatamente riscaldando, sa che e si distri buisca piu facilmente il nudrimento, e che piu pron= tamente nudrisca. Molti giouani anco, che per non Mersine i loro corpiben distribuito il nudrimento,

p iiij

si sono trouati molto secchi e magri, con questa maniera di uita si hanno la carne in dosso accresciuta. E tutti i uecchi certo non ne hanno picciolo frutto sentito. Sia questo dunq; a uecchi come uno essercitio della mattina, cioc la fricatione con oglio, e poi il passeggiare, ò il farsi portare in lettica, ò carretta, ò per barca, senza uenirne pero in stächezza, facedone dalle forze del uec chio cogiettura. E coe si e di sopra del magiare e del be re, e de gli esercitij detto, cosi si dira anco hora qualche cosa di questo ultimo. L'essercitio acuto (così chiamano quello, i cui moti sono ueloci, e celeri) estenua il corpo. Il contrario à questo il fa graso. Il molto essecitio il disecca, il mediocre sa corpolento. Egli s'è detto gia di tutte le altre differentie de gli eserciti, e delle frica= tioni. Ma le maniere dell'essercitio, che sono ò utili, ò nociue à uecchi, si intenderano si da l'affetto e consue= tudine di tutto il corpo, come anco da gli uitij isteßi, che l'offendono. Da l'affetto di tutto il corpo si coprede rano à questo modo, perche quella ottima complessione di corpo, della quale s'e fin qua parlato, come e nella giouentu attisima à soffrire qualunque fatica uiolenta e sorzata, cosi nella uecchiezza e à tutte le mediocri sa tiche atta. Quella complessione poi, che ha ò le gambe grasse, ò il petto lato, ò piu del conueneuole sottili le gambe, ò che ha picciolo petto, ò pure troppo stretto, ò che habbia le gambe storte in fuori, ò pure arcate in den tro, ò che di altra qual si uoglia guisa escadalla medio crita, egli è alla maggior parte de gli essercitij inetto

perche il petto che ha uitioso garbo, si offende leggier mente da quelle cose, che con la uoce si fanno, le gambe col caminare piggiorano. Et à questo modo intendasi de le mani, del collo, delle spalle, de i lumbi, delle coscie, e di tutta la schiena, perche qualunque di queste parti non e uenuta dal suo principio ben fatta, con l'essercitarsi diuenta piu tosto debole, che serma e gagliarda, eccetto se alcuno uolesse chiamare moti moderati gli piccioli essercitij delle membra deboli . Ma questa sarebbe una quistione del nome piu tosto che della ucrita dell'effeto. Quelli esfercitij, che per la sanita principalmente s'ac conuengono à uecchi, si uogliono con le piu gagliarde parti del corpo fare, perche con queste si uengono an co à mouere, et ad essercitare le altre insieme. Anzi la consuetudine è quella, che puo il tutto nel fare elettione della maniera dell'essercitio, perche le cose consuete e so lite, come non Stancano, cosi dilettano anco colui, che essercitano. Come al contrario le cose insolite edispiac ciono se stancano. Ma non debbono ne anco toccare i uec chi, ne uedere quelle operationi, che hanno di arte biso gno, come è il sonare il frauto, la tromba, la citara. no altrimente, che si debbano fuggire la palestra quelli, che non sanno luttare. Si uogliono dunque i necchi nelle soli te fatiche essercitare togliendone però ogni uchemen za uia. La terza maniera di essercitij, della assettione si toglie, che è gia à tutte le eta commune, ma non ha pe rò pari forze, e uirtu per tutto, come ne anco parimente per tutto nuoce, se di lei auiene che poco conto si faccia,

percio che à quelli, che si trouano per leggier causa di uertigine infermi, ò di morbo comitiale, ò di male di oc= chi, ò di dolordi orecchie, no s'acconuiene e Bercitarfi col capo chino, ò con la schiena abbassata, ò rauol gendosi su per laterra col corpo, anzi con lo spesso passeggiare, col mediocre corso, con l'andare in carretta senza affati garuisi però, ui si rimedia più tosto. Nel medesimo mo= do diciamo, che non si debbano col capo in giu esfercita re quelli, che hanno il morbo, che chiamano uolgarmen= te squinătia, che e tra il collo, e la bocca, ne quelli, che al= tro male habbiano ne' denti, nelle gingiue, ò in qualung; parte del capo, ò presso il collo, come sono alcuni, che si trouanosempre con mezza testa infermi, ilqual mor bo chiamano hemicrano i Greci, ò come alcumi altri, che per ogni leggier causa si sentono con molto dolore atte sare i nerui del collo. Niuno di costoro dunque sosterra eßercitio, che gli empia il capo. Ma sono loro utili tut= ti que' moti, che con le gambe si fanno, come al contrario coloro, che hanno le gambe deboli, si debbono per lo me glio loro con le parti superiori del corpo esfercitare, ò gesticolando e mouendo le mani, o con le mani sole con= tendendo da lungi co alcuno altro, ò col trar del disco, ò con l'alzare e mouere de' pesi con mani, e finalmentecon ogni altro simile modo. Quelli poi, che hanno le parti di mezzo delle gambe, e delle braccia atte ad essere of= sese, possono ogni maniera di essercitio usare, pur che non cel uieti niun de' respetti gia tocchi di sopra. Le parti però, che sono presso al petto, sono piu dallo es

sercitio delle parti inseriori giouate, come quel delle parti superiori gioua à quelle, che sono d'intorno alla uesica, & alle reni. La milza poi, il uentricello, il se= gato, gli intestini, come si trouano nel mezzo tra le partisuperiori, or inferiori, cosi si hanno à regolare ne gli essercitij. Le fricationi però non si uogliono mai fare nelle parti inserme, à tempo, che esse patiscono, ma si bene à tempo quando esse sono sane, anco piu che nelle altre, e masimamente le fricationi secche, che è con un panno di lino, e con le mani sole copiosamente si fan no. Anzi à quelli dolori, che ritornano sempre di nuouo fraun certo tempo ad alcune parti del corpo, perche esi non ui ritornino, gioua molto questa tale frica= tione, se ella si fara in quel tempo, che fra l'uno dolore, el'altro ua in mezzo, & spetialmente due ò tre hore innanzi al dolore, perche à questa gui= sa si stabiliscono quelle parti, e meno riccuono que= gli soliti deflußi di humore grandi, che le si affli= gono: E queste cose non solo à uecchi, ma ctian= dio à qualunque altro si sia di ognialtra eta, gio= uano ancho, e sono à tutti, communi. Ben ricor= do à uecchi soli, che non uogliano con le partide= boli essercitarsi , à gli altri poi dico , che quan= to si troua piu ciascuno dalla uecchiezza lonta= no stanto dee maggiormente con la parte inserma e debole essercitarsi. Il che accio che piu chiaro, e piu distinto si uegga anchora, il faremo con l'es= sempio piu noto. Fingamoci un corpo di giouane,

di quelli, che ancora crescono, il quale habbia sottili le gambe, à costui sera di grande utilita, che gli si pichino queste cosi fatte gambe (cioè che gli si ungano di una cer ta maniera di unguento) e che gli si frechino un pocose cheust il corso piu tosto che altra sorte di essercitio. Egli bisogna ben constituirli alcuno sopra, che gli pre= figail termine nel moto, non lasciandolo men di quello, che bisogna, essercitare, ne talmente piu, che egli ne uen= ga à sentire stanchezza. Questo, se bene è egli molto difficile à potere discernersi non solamente ne gli esser= citij, ma in tutte le altre cose anco, noi certo habbiamo mostro essere facile in quelle cose al meno, che alla ma= niera del uiuere sano appertengono, perche no è in que ste cose la occasione soribunda, e presta, come ne' morbi esere si uede. Anzi quando noi in tutte le cose comincia remo con una misura securi sima, e da quel che ne segui= ra, andremo congietturando del resto, potremo ogni di ò aggiungerui qualche cosa, ò mancarne, or emendare quello, che lasciato si sia di fare, come à punto di coloro, che hanno le gambe sottili, che io essendomi gia stato da to à curare un fanciullo di tredici anni, e curandolo co' precetti, che ho gia detti, per tutto il tempo, che egli crebbe, il resi acconcio, e ben fatto giouane, percio che il primo giorno, hauendolo ben prima unto di pece, il fe= ci (come 10 soglio) correre, non gia uelo cemente, ne mol= to.Il secondo di fattolo frecare di una frecatione, che in qualita fusse mezzana fra la dura, e la molle, or in quantita, susse poca, ma untuosa, il seci un poco piu cor=

rere, che prima, non pero con celerita e prestezza. B doppo il corso feci usarli la fricatione recuratoria. E gli ordinai, che douesse caminare ogni di, ma ne' prin cipij poco, appresso poi questo moto accrescesse Miraua anco se ne le gambe, di piu delle altre cose, gli fussero spetialmente cresciute le uene, è le gambe istesse, piu del conuencuole, per che questo offende, parte attrahendo à se col tempo copia di humori, parte torcendo le gambe in fuori, e male disponendole. Egli bisogna mirare anco se le gambe sono diuentate piu calde del conueneuole, e se si sentono qualche poco stanche, per che se niuna di queste cose ui é, bisogna accrescere il caminare, e'l cor rere, et un di si, un'altro no, operare la pece, che s'e detta di sopra. Che se alcuna delle cose gia dette ui apparira, bisognera non secondo il solito collocare sul detto le gambe pendenti in giu, ma al contrario alzate in su, e mancare delle cose gia dette, sacendolo manco correre, & usare la fricatione, che uadi da basso in su. Quando poi hauemo con queste cose ridotte le gambe nel loro na turale essere, ritoglieremo i rimedij antichi, che trala sciati haueuamo, ò accrescendoli alquanto, ò pur mante nendo sempre ugualmente ad un modo, e saremo anco usare le frecationi, che chiamano rotonde, che sono nel mezzo fra le dure, e le molli, alle uolte comincian= do dalle parti inseriori, alle uolte dalle superiori. Alle nolte anco sparse prima le gambe di polue'e postoui poi ogliosu, le frecaremo. Ma il poluere uuole essere di quello che chiamano pingue, cioè nel quale non sia cosa

alcuna aspera, ne agre, perche quel poluere, che ha in se asprezzà alcuna, come di pumice, ò qualche acrimonia salsa ò di nitro, estenua piu tosto, che non aumenta la carne. Chi hauesse le gambe grasse, e le braccia sottili, hada usare tutti quelli essercitij, che con mani si fanno, e suggire tutti quelli, che con le gambe si oprano, le fri= cationi però el'uso gia detto della pece s'hanno à fare nel modo detto di sopra, con le altre cose, che mostre habbiamo de gli esfercitij delle gambe. Ne gia e poca la loro differenza, perche si trouano alcuni molto impo= tenti al moto, ancor che non siano à settanta anni giun ti de l'eta loro, altri che sono molto piu di questi, robu= sti, hauranno passati gli ottanta. Quelli che sono debo= li dunque, si lascieranno portare in carretta, ò in letti= ca per esfercitarsi, piu tosto che non caminando co' pie= di loro. Quelli che sono gagliardi, e nel'un modo, e ne l'altro si esserciteranno. E conduremo amendui que= sti alla seconda fricatione, non però ad un modo istesso, ma sempre piu presto gli deboli, percio che questo è an= coun precetto communissimo, che doue le sorze sono deboli si dee una spessa, e poca fricatione usare, doue so= no gagliarde, ui si dee oprare la rara, e molta. Ma cosi questo, come le altre cose, come facilmente si di= cono, cosi è egli molto difficile ad hauere la cura di un ucechio, per conseruarlo sano, à punto come di quelli, che cominciano à stare meglio della infirmita, che hauu= ta hanno. E questa parte dell'arte chiamano i Medi= ei moderni Analeptice, quasi resocillatrice, quel=

Ia altra, che della sanita de i uecchi ha cura, chiama= no Gerocomice. Questi due affetti non sono una sa= nita persetta er assoluta, mascno ò mezzani affetti tra il morbo, e la sanita, ò non sono à niun conto parte alcu na di quella stabile, & habituata sanitama di quella piu tosto, che chiamano fallace, e dubbia. Chiamando dun que la uecchiezza ò morbo, ò un certo morboso affetto, ò un certo che posto tra il morbo e la sanita, ò pure falla ce sanita, & incerta (perche poco conto di cosi fatte quistioni facciamo) diciamo che la complessione di un corpo uecchio, poi che egli per ogni leggiera cagio= ne s'insermi, si dee inquanto al modo del uiuere, cura= re alla guisa, che si curano quelli, che si leuano di ma= latia. Il perche facile cosa è dire, che si debba tosto la mattina il uecchio, ungere con oglio, e frecare, ma at= tamente queste cose essequire, egli è molto piu che difficile, perche ogni poco, che sia la fricatione du= retta, apporta stanchezza, e se ella è molle, non fa l'effetto, come ne ancho quella, che è molto po= ca. E la molta, che è buona per nudrire, digerisce assai euaporando. Di piu, se il luogo, done si spo= glia il uecchio ignudo, è freddo, non solo non appor= ta utilita alcuna, che egli ancho condensa, e raf= fredda. S'egli e piu caldo del debito, di inuerno facendo piu raro il corpo, il fa soggetto, & atto ad essere offiso dal freddo, di estate il fa con euapo= rarlo restare exhausto, e li toglie le sorze, per= che quelli, che hanno quella stabile & habituata sanita

ne anco da uehemente cagione si trouano alterati, la doue ogniminima cagione è occasione di fare gran mu tamenti ne necchi. Il medesimo rispetto dunque si ha da hauere e ne la qualita, e nella quantita del cibo, per che ogni poco che ui escano da i termini i uecchi, ne sentono gran lesione, la doue i giouani ne sentono pochissima per grandissimi errori, che ui facciano. Piu securo dun que sera dare ad un debole necchio poco cibo, e tre nolte il giorno, come soleua gia Antiocho medico cibare se stesso. Egli passaua Antiocho. Lxxx. anni, & ogni di ne ueniua à pie nella piazza, doue si facea la ragu nanza de cittadini, alle uolte anco ne andaua gran pez zo di uia à uisitare gli infermi. Et era da casa sua à la piazza presso ad un quarto e mezzo di miglio, che egli sempre à pie il caminaua, come anco facea uisitando gli infermi, che erano da presso. Che se li bisognaua piu lon tano andare, parte andaua in carretta, parte in seg= gia. Egli haueua in casa una cameretta, nella quale face= ua fuoco l'inuerno, e l'estate senza farui fuoco haueus un ben temperato aere. In questa camera tanto di estate come di inuerno si fricaua sempre la mattina, essendo pe rò prima andato del corpo. E su la piazza in qualche luogo presso la terza, ò al piu, la quarta hora del gior no mangiaua pane e mele attico, il piu delle uolte cotto, e piu di rado, crudo. Poi parte ragionando con gli altri, parte leggendo solo qualche cosa, la passaua fino alla se sta hora del giorno. Poi tosto in qualche bagno publico si frecaua, poi in essercitif atti à uecchi si essercitaua, (de'

( de' quali essercitij si parlera appresso) poi bagnato che s'era, desinaua mediocremente, mangiando prima di quelle cose, che fanno il uentre lubrico, e poi pesci, di quelli spetialmente che ò chiamano sassatili, ò che in al= tomare uiuono. Nella cena poi s'asteneua di mangiare pesce, ma si toglieua qualche cosa di buono succo, e che non si putrefacesse facilmente, come è il farre co mulso, ò qualche uccello in brodoschietto senza niuno assapora mento. E con questa regola nel uiuere essendo uecchio, si mantenne in fino à lo estremo della sua uita Antioco co' sentimenti illesi, e con tutti i suoi membri integri e sani. Telepho grammatico uisse piuche Antioco, percio che egli giunse presso à i cento anni. Costui d'inuerno si la= uaua due uolte il mese, l'estate quattro, ne gli altri tem= pi, che ui sono in mezzo, tre uolte. In quelli di poi, che non si lauaua, uerso la terza hora del giorno si ungeua con una picciola fricatione, poi si mangiaua del mele p= fetto crudo mescolato con alica cotta in acqua. E questo solo li bastaua per uno innanzi definare. Desinaua poi alla settima hora del di,ò un poco auanti,e prima man= giaua herbe cote, ò cauli, che diciamo, poi pesci, ò uccelli, la sera non mangiaua altro che pane solo co uino adac quato. Egli come e à fanciulli alienissimo il uino, cosi e attissimo pe' uecchi. E uuole essere per costoro di quelli uini, che sono di natura ben calda, come sono nella Grecia la maluasia, e'l uino di Lesbo, ò della Mesia, non gia di quella, che è presso l'Istro, ma di questa che chiamano Hellespontia, e che è nella nostra Asia à Pergamo nici=

na, e come sono in Italia il Falerno, il Surrentino, doppo i quali sono anco persetti in Italia quelli, che si fanno in Tiburi, or in Signa, ma uogliono amendue esfere uecchi perche quando si beuono nuoui, non aiutano alla dige= stione del nudrimento per le membra, ne prouocano l'u rina, ma si stanno gran tempo fluttuando nel uentre. Appresso à questi sono boni anco l'Adriano, il Sabino, l'Albano, il Gabino, e'l Triphilino. E di piu, tutti gli Aminei, che nascono in Italia e presso Napoli, co in To scana. Quel di Mesia ha uirtu simili al Surrentino,co= me il perfetto di Tmoliti e al Falerno simile. Al Sabino & à l'Adriano sono simili il Titacazeno, e la Malua= sia. Questi uini dunque poco antichi si uogliono da i uecchi bere, da quelli però, che non hanno troppo ga= gliardo il capo, perche à quelli, che gagliardo e forte l'hã no, sono assai atti er appropriati il Falerno, il Surren= tino, il Lesbio, la Maluasia, il Mesio, e'l Tmolite. In ogni paese dunque si potra ciascuno con gli essempi gia detti, elegersi quello, che li parra pse piu atto, hauedosi però in questa elettione di uini p uecchi, tutto l'intento qui uolto, che il uin sia in sustanza sottilissimo, e di co= lore di oro, che suole Hippoc, chiamarlo, suluo, e l'hau rebbe potuto anco chiamare biodetto. E anco atto et ap propriato quel colore che è pallido quasi posto nel mez zo tra l'aureo, e'l bianco, perche mischiando i uini di questi due colori insieme, ne risulterebbe il pallido. In qual colore risulta anco misciado il uino aureo con l'ac qua, secondo la quantita però dell'acqua dinersamente

apparisce. Di tutti questi, se noi al colore miriamo, il piu caldo e l'aureo, ò il biondo, che noi uogliam qui dire quello che è meno di tutti gli altri, caldo, si è il bianco. Gli altri, che sono tra questi due nel mezzo, tanto piu ò meno forza hanno, quanto piu ò à l'uno, ò à l'altro si accostano. Questa dunq; e la principale e maggiore uti lita, che possa dal uino, à uecchi nascere, ch'egli riscalda loro tutti i membri. La seconda utilita si è, che per uia della urina purga loro il sero, e la acquosita del Sangue. Onde quel uino è anco ottimo per uecchi, che puo loro principalmente queste commodita prestare. E quello fa questi effetti, che è sottile in sustanza, perche sa urina= re, e che è aureo, ò biondo che diciamo, perche questo è il proprio colore de gli uini ben caldi. Quelli uini anco che sono da principio stati ben bianchi, inuecchiadosi ac quistano una certa biondezza, onde diuentano primo pallidetti, e poi, anco pallidi à fatto, che se si conserue= ranno lunghisimo tempo, di pallidi diuenteranno bio= detti, e quasi aurei, che gia è imposibile i bianchi diuen= tare del tutto aurei. Quelli uini pallidi, ò aurei, che sono di pingue sustanza, or accrescono il sangue, e nudrisco= no il corpo, onde uengono ad esfere alle uolte à i uecchi utili, quando non hanno acquosa humidita nelle uene, e desiderano un copiosetto nudrimento. Ma molto banno i uecchi bisogno di quelli uini, che prouocano la urina perche in loro l'acquoso escremento abonda. Niun poi di que' uini, che fanno lunga dimora nel uentre, è buon per uecchi, come sono l'Amineo di Bitinia, & in Italia

20

il Marso, il Signino, il Tiburtino, mentre sono però nuo ui. E tutti questi sono bianchi. Gli altri poi neri, e crasi quelli che astringono stanno gran tempo nel uentre fermi, e ui destano su fluttuationi, e tumulti, come e il si bate, che nasce in Cilitia, e quel che chiamano Egeate, ò Perperino, che nasce nell'Asia. Quelli poi, che essendo ne ri e craßi non astringono, come e il Scibelite, e't Thy= reo meno indugio nel uentre fanno, non prouocano pe= rò ne anco esi l'urina, ma la mandano ben giu à baso. Onde sogliono anco innanzi al cibo berne. Ma questi uini non sono à uecchi utili, ne beuendosi innanzi, ne in qual si uoglia altro tempo, come ne anco lor gioua co= sa alcuna, che generi craso succo, perche queste così fatte cose oppilano il segato, la milza, e le reni. Il perche auiene, che i uecchi, che le usano abundantemen= te, altri ne diuentino hidropici, altri patiscano di male di pietra. Se alcun uecchio dunque uorra doppo il ba= gno uin dolce usure, hauendo gia la mattina mangia= to, come habbiamo gia detto che soleua Antiocho fare, gli sera il Faustiano, ò il Falerno ottimo, ò non ba= uendo di questi, ogni altro uino, che à questi sia simi= le. E gli seranno tutti quelli simili, che seranno e dol= ci, e pallidetti insieme, & à questi uicini sono il The= reno, e'l Cirieno. Non uieterò à necchi ne anco quelli ni ni, che si conciano con mele, massimamente à coloro, ne' quali si puo suspicare, che non si generi loro nelle reni qualche pietra, ò ne' quali si tema di qualche impe= to di podagra, ò di altro morbo articulare. Quel uino,

KTU

PB,

che e à questa compositione col mele attissimo, si e il Sabino, ò qualche altro simile. Et in questo si pone · del petrofinolo, quando si ha à morbi articulari à giouare: perche à quelli che patiscono di male di pietra, ui si uuole meschiare anco un poco di be= tonica, e di cestro, che nasce in Francia, e la qua= le herba chiamano Sarxiphago. Quelli che con piu curiosita sanno questa compositione, ui aggiungono anco un poco di spicanardi. Sono bene delle altre co= se, che hanno uirtu di prouocare l'urina, ma la mag= gior parte fanno una semplice beuanda di uino, e di mele, e ui aggiungono un pochetto di ruta, e di pepe. Che s'egli mangia alcuna cosa prima, che si bagni, è non ha il suo uentre di aiuto alcuno bisogno, dee dop= po del bagno bere uin bianco, e che poca acqua toleri. Si uogliono poi fuggire tutti que' uini, che sono cras= si, dolci e neri, perche oppilano le uiscere, ben chela oppilatione, che dal uino nasce, sia mediocre, che gia non si soccorre e rimedia facilmente à quella, che nasce da quelli cibi, che generano lento, e grasso succo. On= de si debbono sorte i uecchi guardare di mangiare molto farre, ò cacio, ò sorba, ò conchiglie, ò bulbi, ò lentecchie, ò carne di porco, e molto piu di mangiare spesso anguil le, ò ostreche, ò qual si sia altra cosa di quelle, che hanno la carne durase difficile à conquocersi. Per lo medesimo rispetto non è loro medesimamente utile spetie al= cuna di cose marittime testacee, ò cartilaginee, ò li tonni, ò di altra maniera di pesci großi, e duri,

q iij

come ne anco è delle carni buona quella di ceruo, ò di ca= pra, ò di uacca, benche queste carni non à uecchi soli, ma à niuno altro siano utili. La carne di pecora non è male pasto per giouani, ma per uecchi non è troppo buona, e molto men buona è quella di agnello, per esere humida, muccosa, glutinosa, eslegmatica. La carne di capretti no è mica male per uecchi. Sono anco per loro buoni gli uc celli, che uiuono lontani da paludi e da fiumi, e da sta= gni. E tutte queste cose quando son salse e secche, sono migliori che non fresche. Bisogna dunque (come s'e det to) principalmente guardarsi da cibi, che oppilino. Che se alle uolte si troui l'huomo forzato ad usare queste co se copiosamente, si uuole tosto prendere il Diacalamin= thes, che s'e gia di sopra nel quarto libro descritto. E non potendosi hauere questa compositione, si potra usa= reil Diatrionpipereon. Che se ne anco questo si ritro= uasse, pistaremo il pepe bianco, e il passeremo per seta sottilissima, poi il mangiaremo con gli altri cibi, e ne porremo anco nel bere. Giouera anco in questo caso mã giare cepolle, anzi agli anco, se ui si troua l'huomo auez zo. L'antidoto di uipere, che chiamano Theriaca, si da anco utilmente à uecchi, massimamente, se doppo cibi op pilatiui gli daremo cose,che questa oppilatione risolui no, innanzi alla Theriaca, perche allbora la Theriaca fa efficacissimi effetti, che se si trouera con queste cose pur= gato il uentre, con somma utilita potremo il di seguen= tela Theriaca darli. Il medesimo effetto fanno ela Ambrosia, e la Athanasia, che chiamano, co altre simili

medicine de i gia detti aromati composte. Ben che il uecchio, che accortamente uiua, non habbia mai di · tal medicina bisogno. Ma se hauera mai bisogno di quel la maniera di uinere, che estenua il corpo, quelle cose gli basteranno, che habbiamo in quel libro separatamete scritte, doue noi della maniera del uiuere che estenui, ra gionato habbiamo. Egli è chiaro gia (come io penso) che i uecchi hanno da usare il pane, che sia salso, fermen tato, bene ammassato, e cotto, e che habbia da lasciar uia questa tanto da tutti lodata simila con tutte le altre de licate cose, che di lei si fanno, perche non solamente sono di dura conquottione, masono anco di cattino succo, co oppilano le uiscere. E non sarebbe cibo non solamente à uecchi,ma à tutti gli altri huomini anco tanto cotrario, quanto sarebbono quelle turte e pizze, che di butiro e di simila si fanno, se non ui si mescolasse anco molto mele insieme. Ma che bisogna mescolare le cose buone e sane con le nociue, potendo da per se solo usarsi il mele, e cot to, e crudo, col pane? Ma bisogna piu cura hauere del la bonta del pane, che di quella del mele.Il mele tanto sera migliore, quanto sera piu simile & à la uista, & à le uirtu à l'attico, che se non si potesse hauere tale, si puo ogni altro mele usare, pure che non habbia male odore, ò che non mostri in se apertamente le qualita del la cera, ò pure qualche altra qualita estranea, che sareb be piggiore. La maniera del pane di simila, che s'è det ta, non solo non gioua punto al uecchio, ma gli è anco alienissima. Ben gioua à gli Athleti per gli essercitij che

q iiij

à fare hanno. Al pane del uecchio se non si mescola mol to sale, c molto fermento, e se non si fa ben quocere, gene ra succo crasso e glutinoso, il quale quando cresce mol to, non puo essere ne anco à niuno altro utile. Generareb be dunque ne uecchi oppilationi nel fegato, nella milza, nelle reni, or in coloro spetialmente, che hanno in queste uiscere naturalmente stretti i meati e l'essito de uasi, per che come ne le uene, che si uegono con gli occhi, si uede gran diuersita della ampiezza di loro, tanto da uno huo mo ad un'altro, quanto nelle parti di un solo, cosi si dee pensare che sia anco in quelle, che non si ueggono, e che stanno, come ascoste dentro nel corpo. Ma questa diffe rentia non si puo conoscere, fin che non se ne è bene con la isperientia cerco. Intendo esperientia quella, che si puo dalle cose, che si mangiano particularmente fare. On de se alcun sera auezzo di mangiare queste cose crasse, e non ne sente offensione alcuna, si dee credere, che egli habbia late or ampie le uene delle gia dette uiscere. Che s'egli facilmente offensione ne sente, crederemo che stret te le habbia. Noi habbiamo conosciuto un uecchio conta dino, che era uisso piu di cento anni in contado. Costui togliea gran nudrimento dal latte di capra, chel soleua à le uolte mangiare con polpa di pane, che ui maceraua dentro, à le uolte il mischiaua col mele, à le uolte il quo ceua, e ui poneua anco cime di thimo, e pane. Vn'altro, che credeua, che per uirtu del latte fusse tanto ui so costui, uolle imitarlo, e se ne sentiua del continouo male, comis que egli tolto l'hauesse, perche da principio gli si ag=

grauaua la bocca del uetricello, poi gli si attesauano da la parte destra i precordij. Hauendo medesimamente un'altro cominciato ad usare il latte, non si dolse per niu na di queste cose, perche egli il coquoceua bene, ne senti diciorutto acetoso e sumoso, ne grauezza, o gonfia mento alcuno ne' precordij, nel settimo di pero, da che hauea cominciato ad usarlo, confesso sentirsi chiaramen te aggrauato il segato, parendoli di hauere, come una pietra ne gli precordij da man dritta, in modo, che gli si traheuano giu le parti di sopra, e questo attesamento gli si stendeua infino à la gola. Egli e chiaro dunque, che à costui gli si era oppilato il segato, à quell'altro gli si era gosto e pieno di aere. Io ho conosciuto anco uno al quale per usare lungo tempo il latte, nacque nelle reni una pietra. Ne ho anco conosciuto un'altro, che ne per de tutti i denti . Ad alcuni dunque ha nociuto l'usare di lungo il latte. Alcuni altri l'hanno senza nocumeto, ma con gran frutto anco continouato di lungo, come quel contadino, che noi detto habbiamo, che uisse piu di cento anni, perche quando la qualita del latte non è punto con traria à la natura di chi lo usa; e per la ampiezza delle uene sono aperti e facili i meati delle uiscere, no solo non se ne sente offensione alcuna, ma molti giouamenti se ne cauano, che dal latte nascono. I quali giouamenti sono gia prima stati da altri medici detti, come è un moderato andare del corpo, elabonta del succo, che egli genera; oltra che egli sorte nudrisce. Alle quali cose sono di gra de aiuto i pascoli istessi de gli animali, il cui latte s'ha

da usare, benche siano alcuni, che fanno poco conto di questa auertenza, che io dico, de pascoli, quasi che ò niente ò poco facciano à la bonta del latte. Ma noi chia ramente uediamo, che se gli animali, del cui latte habbia mo à seruirci, mangiano scamonea, à titinalli, che chia mano altrimente lattuche marine, quello latte ha anco uirtu e forza di aperire, e dissoluere, Onde si fa chiaro, che da un uitioso pascolo, si genera agre, acuto, es auste ro il latte, secondo la natura dell'herba. E percio alcuni medici, che sono stati auanti à noi, mossi dalla isperientia hanno alcuni pascoli inetti al latte chiamati in lingua greca. A galatti, di che habbiamo anco noi trattato altro ue. Hora basta sapere, che il pascolo de gli animali, che hanno à seruirci di latte di ottimo succo, dec essere ne a= gre, neacuto, ne troppo austero. Questo altro penso, che sta chiaro, senza che io il dica, che l'animale dee essere giouane, e sanisimo, e mi pare, che sarebbe meglio, che fussero due, una capra, er una asina, perche a uicenda usaßimo il latte hora de l'una, hora de l'altra, percio che quello de l'asina è sottile è seroso, quel de la capra è di me diocre sustantia, questo dunque è di magior nudrimeto, quando pero sa bisogno di nudrire, quell'altro è assai piu securo, perche s'egli si mangia solo con pane, e si di gerisce piu presto, e non gonfia punto, ne si coagula nel uentre, massimamente hauendoui prima posto un poco di sale, e di mele. Egli bisogna ben saper primala uirtu non del latte solo, ma di ogni altra cosa, della quale sia mo per ben seruirci, se uogliamo sentirne utilita, che così

non ci bisognera spesso ripetere il medesimo. E certo, che mi pare di essere qui stato piu lungo disputando del lat te, e del uitio, che non era forse al proposito nostro, p= che sarebbe stato meglio, mostra l'utilita, che da loro ne' uecchi nasce, rimettere alla elettione tato del uino, quato del latte, colui, che hauesse gia le uirtu loro e communi, e particulari apparate, perche bastaua dire del uino, che è quello che è molto caldo, e prouoca l'urina, è molto piu utile pe' uecchi, e del latte, che non si dee à tutti dare, ma à quelli soli, chel possono ben conquocer, e che non ne sentono accidete alcuno nella destra parte de' precordij. Ma perche molti non uogliono per fastidio leggere que libri, doue noi à lungo habbiamo di questa e di altre si mili materie trattato, à forza siamo costretti essere qui lunghi, Onde (come io penso) meritiamo qualche per= dono, e siamo iscusati, se qui non siamo del tutto breui, co me essere douremmo, Questo si bene si dee sapere, che è impossibile, che alcun si possa bene e securamente seruire de le cose, che usare debbiamo, non hauendone altra dot trina, che come quella, che s'è poco fa, del latte e del uino data, anzi chi uorra ottimamente seruirsene, bisogna che egli habbia prima apparato e uisto il proprio tratta to di tutte le cose che usiamo, con le loro communi e pro prie uirtuze differentie infino à le ultime spetie loro. Ne gia bisogna in questa opera copiosamente trattare di tutte le cose, che bisogna sapere colui, che uuole conserua re un uecchio sano, ma basta di alcune sole piu necessarie parlare, come s'e poco auanti fatto del latte, e del uino,

e come faremo (ma con piu breuita) di alcune altre cose, come à l'incontro di molte altre si tacera, beche chi uoles se stendere in lungo il ragionamento, potrebbe recare in campo tutte quelle cose, che sogliono abondare ne uecchi e dire delle raucedini, del catarro, della pietra che suole nascere nelle reni, delle podagre, de gli morbi articulari. del'asma, e di altri simili, e soggiungere la maniera, che s'ha à tenere nel uiuere in ogni un di questi morbi, infic me con le loro particulari medicine. E si mostrarebbe costui à questa guisa nonfolo diligente, ma dotto anco in sapere curare i uecchi. Ma come non bisogna andare qui niuna di queste cose cercando, che si possono cauare da i libri, doue si tratta della cura de' morbi, cosi non bi sogna ne anco tosto fermarci, dette che habbiamo le cose sole communi e generali. Ma proposte queste comuni, si unole anco tosto qualche altra cosa particulare soggiu gner, che sia forte al proposito di quel di che si tratta, à punto come noi fatto habbiamo, che hauendo ne' libri no stri de gli Temperamenti mostro, come senza alcun dub biola uecchiezza sia fredda, ma no gia cosi chiaro, secca (percheuogliano alcuni, che ella sia humida) era bene, che hauendo qui, come per un fondamento tolte le cose che iui del temperamento de' uecchi dette si sono, indi quanto s'ha à dirne togließimo, descendendo ancho à trattare alcuna cosa delle particulari, parte per esser= citare colui, che legge per impararle, parte anco perche siano per essere come essempi alla inuentione delle cose, che si sono à Audio lasciate à dietro, percio che non e

gia ogn'un cosi diligete e desto, che dal precetto universa lesolo, esi ne possano le cose particular ritrouare e caua re,ma desiderano un che quasi con mano ue gli conduca, percio che hauendo alcuni bene esperti inteso e ueduto, che il corpo del uecchio, quanto à le sue parti, e freddo, e secco, e che p la debolezza delle forze facilmete si colma di flegmatici et acquosi escremeti, tosto si forzerano di ca uar, questi fuori e purgarli, e di riscaldare et humettare le parti sode. Alcuni altri che inganati dalla copia de gli escrementi, hanno indistintamente detto, che il tempera= mento de uecchi sia humido, tosto nel primo mucuersi p curarli l'errano, mentre che pensano, che si debbano i cor pi de i uecchi diseccare. Onde gli danno que cibi che di seccano, come delle herbe, il caule piu to Lo che la malua, ò che il blito, ò che il la pazzo, ò che l'atriplice, ò che la lattuca, delle legume poi dano piu la letecchia, che la pti sana, et il meglio piu tosto che la faua, et il panico piu to sto che la spelta: delli frutti dano loro le amedole et il se me del terebinto piu tosto che cocozze, e cocomeri, e pru ne se celsi. Delle carni dano lor piu tosto quelle delle siere seluaggie, che delle domestiche, e le salate più tosto, che le fresche. E finalmete loro fuggono le cose, che hano uir tu di humettare, e tolgono uolotieri, et usano quelle, che diseccano, beche in effetto la ucrita ricerchi tutto il co= trario, pche à i uecchi sommamete i cibi humidi giouano. Ma pche sono anco di freddo teperamento, onde ne ge= nerano tosto flegma nel uetre, e nelle prime uene, sono pcio paruti nociui à quelli, che non hanno be conosciuto

tutto il temperamento de'uecchi, ne anco ueggono il ca po el principio, come si debba la uita di quelli ordinare, percio che non gioua loro nel'oglio, neil caldo bagno di acqua dolce,ne il bere del uino, se non hanno di essere humettati bisogno. E che esi habbiano bisogno d'un mo derato moto, e del sonno, ne fa ampia fede il uersaglio, doue bisognatutto il muere loro drizzare. Il perche se talhora siamo per lo flegma sorzati à seruirci di alcuna di quelle cose, del tronchio, especino, dobbiamo poi tosto senza dimora ritornare al uiuere, che humetti loro il corpo. Medesimamente se à le uolte suspicando di oppi latione ci uolgiamo à i cibi, et à le medicine, che possano gli oppilati meati aprire, ne anco in queldi istesso biso gna astenerci da cibi di humido temperamento, e molto piu nel di seguente dobbiamo in questo proposito stare saldi, dandoli farre con mele, e mescolandour un poco di aceto, quasi apparecchiandolo alla guisa, che si fa della ptisanase glielo faremo torre con uino melato (che chia mano mulso) ò con uin falerno, ò pure ueramente potre= mo farliusare il latte, (come s'è gia detto disopra) ò ptisanaben cotta con pepe sottilisimo mescolato. E fra tutti gli altri frutti dell'autunno, le fico mature sono ot time, come l'inuerno poi le fico secche. Il pane anco uuo= le effere fatto alla guisa, che s'è gia detto, acconcio ò con mele, ò con mulso, ò con qualche atto e buon uino. Noi qui, come per uno essempio proponiamo queste cose, ac= cio che chi legge, bauendo il suo intento uniuersale alle cose, che possono riscaldare o humettare, possa discer=

nere e giudicare à questa somiglianza quello che gioui, e che non gioui. Ma perche nel corpo di uecchi si raguna escremento, e flegmatico & acquoso, bisogna ogni di prouocarli l'urina, non gia con medicine, ma con appio e mele, e uini, che habbiano efficaccia, e uirtu di cio fare ebisognasarli anco lubrico il uentre, spetialmente con sorbire dell'oglio innanzi mangiare, e con assaggiare auanti al cibo medesimamente, herbaggi conci con oglio e garo. Queste cose sono sofficienti à mouere ogni di il uentre, come sono anco le fico, quando se ne trouano pe rose come sono le prune, or altre simili cose, che di esta= te e di autunno si trouano, nell'inuerno poi sono buone le fico secche, e le prune damascene, lequali si uogliono fare bullire in acqua, ò in mulfo, doue sia un pochetto di mele. E sera meglio se sera attico il mele. Ma per muoue re il uentre le prune di Spagna sono migliori, che le Da mascene. Si puo anco talhora mangiare auanti qualche oliua dolce in salimora. Non persuaderei io maische uec chi prendessero l'aloe (come ueggo che molti uecchi, che hanno secco il uentre, fanno.) Alcuni ne fanno pilule co succo di caule, alcuni altri la tolgono in polue solamen= te con qualche liquore, alcuni con acqua, alcuni con mul= so.Gli ricchi sogliono costumare quella, che si compone e fa con cannella fina. Questa medicina da alcuni e chia mata Hiera dialoes, da alcuni Amara. Et alcuni la si ten gono riposta secca, per usarla con qualche beuanda, al cuni altri la conseruano in mele crudo. Ma niuna di que ste maniere di aloe fa per uecchi, faluo se qualche urgete

K. Making

necessita il rechiede, pche se con le cose dette di sopra si discioglie il uetre, ne anco un di si un nò gli si dee dare co sa medicinale, uioleta, che se il uetre si trouasse cosi ristre to, che nel terzo giorno no mostrasse di disciogliersi, ba stera all'hora darli la mercorella, ò herba mercuriale, che chiamano, & il caule marino, che uolgarmente chiama no la soldanella, or il Gneco (che chiama cartamo il uolgo) in ptisana, or altre simili cose, che hanno in se poca uirtu medicinale, come è anco la refina del Terebin to, la quale si toglie à le nolte quanto è una noce ponti ca sola, à le uolte quanto sarebbono due di queste noci, ò pure tre, percio che non solamente puo disciogliere il ue tre senza offenderlo, ma puo anco nettare e purgare tute le uiscere, il segato, la milza, le reni, il pulmone. Le cose, che si sono dette, si possono uariamente usare, ne eletta una di loro solamente, si ha da usare sempre, per= che la natura di colui, che con lungo tempo si troua in una asuefato, poco piu si muoue poi, ne altera per la uir tu di lei per la familiarita che prendeseco. Bisogna dun que e uariare à vicenda le gia dette cose, e quella composi tione che di fico secche si fa. Vogliono esser queste fico grasse, e si dee loro torre la scorcia, che le circonda. Il medesimo s'ha à fare del cartamo, poi s'hanno à pistare amendue insieme. E uuole essere à peso tanto dell'uno, quanto dell'altro, benche esperimentandosi questa conset tione, si puo e giungere, e mancare del cartamo, secon= do la natura di chi lo toglie. E se ne potra togliere per nolta quanto sono due do tre fico secche, secondo che la isperienza

isperienza mostrera che piu ò meno à ciascuno nebiso gni, perche si trouano uentri altri piu, altri meno obedie ti à le medicine. Ma di quante medicine si sono dette, no se ne dee niuna copiosamente dare, perche alcuni quado si sentono bene euacuare, per allhora si rallegrano, ma quanto piu euacuati si trouano, tanto piu poi ne' gior= ni seguenti si ueggono ristretti e constipați. Dinasce, che à quelli, che in infirmita lunghe, come sono quelle de l'inuerno principalmente, gli si strigne e constipa il ue tre, & à quelli, che doppo una lunga infirmita, riualen= dosi auiene il medesimo, soglio io fargli lubrico il uen= tre non con cose agri infuse per le parti di sotto, ma con oglio solamente à questo modo oprato. Il quale oglio si puo anco talhora securamente usare per questa uia di sotto, quando il uentre è constipato, e ristretto, percio che con questo e si humetta e bagna l'escremento seccose si fa lubrico il passo, e ne diuenta molle il corpo istesso del uecchio, duro prima & hirto come una dura pelle. Non sono gia però queste cose proprie del uccchio in quanto à uecchisperche giouano anco à quelli, che si ri= uagliono da lunghe infirmita. Che cosa sera dunque pro pria del uecchio, come uecchio? Quella à punto, che con facendosi col temperamento di lui li gioua. Il che non è altro, che quello, per cui cagione si inuecchia, e da l'uno piu per tempo, ò piu tardi, che da un'altro, secondo che ò la natura da principio ci fece, ò che ci siamo poi nella uita essercitati, è secondo la maniera, che habbiamo tenu ta nel uiuere, ò pur che si siamo piu ò meno diseccati so=

# COME SI POSSA LA SANIT A uerchio per insirmita, ò ansieta, ò per altra simile cosa. Che gia non è altro in effetto quella, che chiamano pro= priamente uecchiezza, se non un temperamento secco, e freddo di un corpo, causato dalla moltitudine de gli an= ni. Suole anco alle uolte auenire e nascere per un morbo che le febri cagionino. E questa anco, che dal morbo na sce, chiamiamo uecchiezza, come habbiamo gia detto nel libro, che fatto habbiamo del Marasmo (che non uuole altro dire, che una tabe, or un mancamento de l'animan= te) il quale affetto si uede non solamente ne gli animali, ma nelle piante anco. E gia s'è nel primo libro di questa opera, mostra la necessita, onde uenga in noi la uecchiez za. Da questo primo libro dunque, e da quello, che scrit= to habbiamo del Marasmo, e da quelli de temperamenti, potra chi uuole, nell'arte della cura di uecchi diuentare dotto, che gia la providenza & auedimento di ogni af= settione corporale consiste in due cose sole, & in discer nere la sua propria essenza, et in conoscere le uirtu e le forze delle cose, che possono giouarli. Come à punto nel la uecchiezza, della quale parliamo, chi ben conoscera, che questo affetto non è altro che una certa siccita con frigidita, e conoscera anco, che quelle cose, che possono giouarli, sono quelle, che humettano parimente, e riscal= dano, egli sera costui un atto e buon medico pe' uecchi. 1 Et essendo queste tali cose di quattro sorti, perche altre si tolgono per bocca, altre à studio s'applicano di fuori al corpo, altre cose si fanno, come è la fricatione, il moto o altre similisaltre si euacuano, come s'è gia nel fine

del primo libro detto, bisogna di tutte sciegliere sempre quelle, che possano riscaldare & humettare. E per sape= re qual di loro sia piu per essere appropriato, e per gio uare, ui è molto utile l'essercitio, che col mezzo de gli : essempi si fa. So io dunque con questa maniera di rimedio che dirò, hauere alla sua debita misura, e conueneuolez= za recato tutta la ampiezza del petto d'un fanciullo, che s'era molto dalla bebita proportione e conuenieza delle altre membra scostata. Io li cinsi con una fascia alquato lata, quanto era sotto l'ampio del petto infino alle coscie accomodandola in modo, che senza offensione, stesse ser= ma, non troppo stretta, ne punto lenta, et ampia. Et il se ci essercitare p tutte quelle uie, nelle quali ui si oprano le braccia, e la uoce in gridare. Ma nell'un e nell'altro fa cea ristrigner, e rattener il fiato detro. Ilche si fa, quado costrigniamo forte d'ogni parte il petto, e premiamo in modo il fiato, che quello, che col rifpirar habbiamo prima attratto, il riteniamo. Egli bisogna dunq; respirar forte, chi uuole cio bene et acconciamente fare, perche quanto piu si strigne aria dentro, tanto piu il petto s'attesa, e dilata. Egli è anco chiaro, che le uoci alte, e i gridi acuti e sorti giouano molto à questo proposito, uoledo esserci tare tutte le pti del petto. Queste cose ne' giouani, che crescono, le pti naturalmete mal poste, riporre in una de bita e coueniete proportione. Possono anco usate pcame te giouar à quelli, che nella pfetta eta e gradezza giun ti si trouano. Ma nel uccchio non bisogna cosa alcuna tale operare,essendo piu utile (come s'è gia detto) che

r ij

054

100

le sue parti deboli e inferme si stiano otiose, e senza esser citarsi. E ben molto utile à questa eta nelle sue solite ope rationi esfercitarsi, ancor che li sia nociuo alquanto. Al contrario si dee ne' giouani tentare di mutare quello, che lor nuoce, ancor che ui si fussero dalla lor fanciullezza auezzi, perche possono ben le loro sorze soffrire un mo derato mutamento, e sperare nel resto della uita di ca= uarne qualche frutto per miglior uiuere, là doue il uec= chio, se ben potesse egli à poco à poco con lungo tempo mutare un cattiuo costume, perche non haurebbe quando potersi di questo migliore cost ume acquistato godere, ui spenderebbe ogni fatica in uano, non altrimente, che se un di ottant'anni cominciasse ad imparare qualche ar te. Or come non e poca la differenza de' uecchi tra se Steßi, ò che alla eta si miri, ò alla complessione del corpo, cosi è medesimamente grande quella del distemperamen= to di coloro, che di fredda e secca complessione sono (uo= lendoli alla complessione mediocre comparare) ò che tra se steßi si comparino, ò pure co' uecchi. E senza alcun dubbio questi hanno bisogno di essere humettati, e riscal dati, ma si puo con maggior securta cio fare in coloro, che per la eta possono maggior esfercitio soffrire, ò che hanno ancora fresche le sorze e gagliarde, percio che questo cosi fatto distemperamento di corpo è come un uersaglio, doue s'ha à drizzare ogni rimedio e cura, e non gia la uecchiezza, ne altra eta. Ma percio che con la congiettura trouiamo e uediamo la misura, e natura de gli affetti, per questo nei soliamo considerare anco la

eta. Questo istesso cauiamo da l'hauere notitia del co sueto e solito modo di ninere del patiente, e dalla notitia anco delle cause, che istrinsecamente ci offendono. E tut= te queste cose ci giouano ad hauere una piu certa noti= : tia de gli affetti, non ci accennano ne mostrano però ad alcun modo i rimedij, benche gli Empirici uogliano, che queste cose siano una parte di tutta la Syndrome che chiamano (che non uno le altro dire, che concorso) hauen do dalla isperienza cauata la cura à i rimedij, e non dal= la uera e ragioneuole arte, secondo che gli affetti ricer= cano, che oprare si debba. Il perche con piu ragione si mosse Hippocrate à scriuere molte, come si possano e co= noscere, e presagire prima i morbi particularmente. Il che e stato poi da i Medici persetti seguito, che uedeua= no chiaro quanto facilmente haurebbe ritrouato il rime dio colui, che hauesse copita notitia hauuta dell'affetto di quel corpo, che egli cura, ò sano, ò infermo. Che gia (co me spesso habbiamo detto) si dee da quel precetto della medicina incominciare, che dice, che i cotrarij co' cotra rij si curano. Ritronato poi quello, che ha a servire p ri medio, e conosciuto insieme le sue sorze, e uirtu, al corpo mal disposto daremo sempre cose contrarie alla sua pra ua dispositione, al ben disposto e sano daremo cose alle sue sorze, simili. Anzi uolendo qualche distemperamen= to, che non sia però uscito da gli termini della sanita, cor reggere, ui opraremo quasi un certo contrario modo di uiuere, ne gli otiosi però, e che in nulla s'essercitano, perche in quelli, che in negotio si trouano, opraremo co

r iij

se simili, maßimamete essendouist gia cost assuefatti i cor pi. Ma spesso suole piu l'una, che l'altra di queste due co se auenire, quasi che le nature istesse da per se senzamae Strose chi gliele insegni, s'eleggano quello, che piu e lo= lo appropriato & utile. Et à corpi male disposti tanto daremo cose contrarie, sin che li uedremo resi al pristi= no stato, la doue quella maniera di uita, che emenda e cu= ra li distemperamenti, per lo piu si manda piu in lungo, percio che per la maggior parte sono morbi alla natu= ra nostra simili quelli, che ci assagliono, cocio sia chi e di calda complesione, facilmente in caldi morbi incorre, e chi e di fredda, in freddi. E cosi de gli altri proportional mente. Ritorna dunque cio che è distemperato, piu age= uolmente alla sua propria natura, che non à l'ottimo e persetto temperamento, percio che essendo il tempera= mento posto nel mezzo d'ogni distemperanza, chi si tro ua in morbo alla sua natura conueniente, piu si uede dal temperamento lontano, chi in morbo alla sua natura dis simile si troua, meno è dal temperamento lungi. Le con= suetudini dunque, benche praue, non si uogliono immuta re, se si trouano ancora con qualche menda i corpi. An= zi non si uuole cio sempre in una compiuta sanita ten= tare, ma allhora si bene quando colui, nel quale si dec questa mutatione fare, si troua molto, da i negotij ciui= li fuori. Questi precetti dunque communi à tuttii temperamenti, particularmente si uariano, secondo che s'e ciascuna distemperanza da l'ottimo temperamento ricessata, e fatta à dietro. Ne e egli marauiglia se le

his

complesioni distemperate, che si trouano nel mezzo frala persetta e compiuta sanita, e'l morbo sensibile e chiaro, si mostrano dubbie, e quasi à l'una parte, er à l'altra pendenti, nel modo de l'ordinare la uita. Non · si dee ne anco alcuno merauigliare, che si ueggano le genti essere dalle medesime cose lesi e soccorsi, per= che allhora si ben merauigliare ci potremmo, quando tutti gli huomini fussero d'una simile complessione di corpo, e uedessimo alcuni dalle medesime cose essere e quariti, e lest. Ma percio che le complessioni di mol= ti huomini, sono tra se contrarie, non e senza ragione che si uegga à molti uenire da cose contrarie utilita. Onde si puo maggiormente, chi uuole, merauigliare di tutti quelli medici, che senza fare prima differenza alcu na delle nature de gli huomini, si sono posti à scriuere de l'arte di conseruare la sanita, percio che come non è pos sibile, che il calzolaio accomodi una scarpa ne' pie di tut ti gli huomini, cosi anco non potra mai il medico accom= modare à tutti una maniera di uiuere, che gioui. Quinci moßi alcuni hanno dettosche emolto salutisero per lo corposessercitarsi forte ogni di. Alcuni altri hanno det= to, che nulla osta per uiuere sano, che si meni del tutto la uita otiosa e quieta. Sono anco di quelli, à quali pare molto atto alla sanita il lauarsi, ad alcuni altri pare il contrario, e dicono anco, che il non lauarsi gioui. Il medesimo anco hanno detto del bere del uino, es dell'acqua, o delle altre cose anchora medesimamen= te, nonsolo di quelle, che appertengono al uiuere

sano, ma che sono anco rimedij ne' morbi. E cosi hanno piene le carte di cose tra se contrarijsime, tal che di ra= do si troua, che esi tutti fra se in una sola cosa conuen= ghino. Mala isperienza chiaro ci mostra, che puo alcuno e dalle medesime cose essere offeso, e giouato, e dalle co trarie parimente soccorso e leso. io ho conosciuto alcu= ni, che se per tre di soli restauano di essercitarsi, s'infer= mauano tosto, alcuni altri, che ben che uiuessero del con= tinuo in otio, e quietamente, si manteneuano nondimeno Sanissimi. E di questi istesi ho ueduti alcuni non lauar= si mai, altri che non lauandosi, erano tosto dalla sebre occupati, come ne era uno Premigene da Metelino. E che questo sia come io dico, il sanno anco coloro, che dalla isperienza sola raccolgano l'arte. Niuno di loro però come ne' morbi, cosi ha anco mostri i segni co' quali si possa ritrouare e conoscere, che maniera di uita per cia scun si ricerchi, perche in pochissime cose si troua, che habbiano compiutamente assegnato le Syndrome, cioè concorsische chiamano gli Empiriciscome nella exulce= ratione del pulmone, e nelle punte del fiaco. Ma la mag= gior parte hanno una cognitione congietturale de' mor bi,i quali non si conoscono dal concorso di alcuni certi accidentisma uo gliono un huomo, che finamente sappia, e conosca l'affetto del corpo, e che posa particularmen= teritrouare tutte le cose à questo tale affetto atte, & appropriate. E questo, che detto habbiamo, noi essendo ancor giouani, scorti dalla ragione istessa ritrouammo. Di che si fa anco chiaro, che una isperienza per lunga,

che sia, non potramai niuna di queste cose gia dette, senza la ragione ritrouare. Hauendo inteso io di Premigene, che non lauandosi, gli uenia la sebre, col mezzo della ragione discorsi e ritrouai, che in lui si ge nerauano escrementi fumosi, che haueano bisogno di es sere cauati fuora per euaporatione. Onde perche la pelle era piu densa di quello, che bisognaua, per manda re uia fuori ogni cosasquello che per non poterne usci= re, ui si fermaua, eccitaua calore sotto il quoio. Il perche era à cosi fattenature utilissimo il bagno, e non solo per questo, che ne traheua fuori quel fumoso escremen= to, ma per questo anco, che humettaua, e con dolce hu= more. Volsi dunque anco ponendo la pianta della mano sul petto di Premigene, uedere che qualita di calore ui hauesse, e ritrouatolo agre, e mordace, quasi simile al ca lore di quelli, che hanno mangiato molte cipolle, tanto maggiormente mi parue di hauerne bene congietturata e ritrouata la causa. Il dimandai anco, s'egli mai senza bagnarsi, punto sudaua, e dicendomi egli di no, mi par ue di hauere piu certa appresa la notitia di quello affet= to. Ho uisto poi alcuni altri, che hauendo questo calore mordace, come Premigene, non incorreuano in febre, perche tramette sero una uolta il bagno. E questo era, perche col sudore si euacuauano loro quegli escremeti. A Premigene, oltra la disposition naturale, la manie= ra anco del unuere, ancor che per una uolta sola hauesse tralasciato il bagno, era occasione di hauere la febre, perche egli per lo piu si staua in casa, doue ò scriueua, ò

leggeua sempre, percheegli era Peripatetico, e non ce= deua à niuno altro della eta sua. Sappiamo bene an= co, che à quelli, che non si cumulano naturalmente di questo cost fatto escremento, e cagione di loro generar ne una asidua diligenza e cura nelle fatiche. Onde habbiamo ueduto un'altro, che haueua questo simile calore mordace, e nondimeno perche egli lasciasse per un di di bagnarsi, non per questo incorreua in sebre. Il che aueniua, perchenon era egli dedito à gli studij, ma ne andaua per la citta acendo i negotij suoi, compran= do, e uendendo molte cose, e contendendo anco alle uolte. Onde ne uenia percio forzato à sudare. Mi ricordo hauere coseruato molti anni sano un di coloro, che ogni anno di estate incorreuano in uno acuto e colerico mor= bo, col uietargli l'essercitio, perche essendo egli di tem peramento caldo e secco, come Premigene, usaua un forte e gagliardo esfercitio, esi trauagliaua per lo sole, e per la polue. Il perche ne gli accresceua souerchio il calore, e gli si densaua la pelle, e diueniua inetta all'e= uaporare, lequali due cose senza alcun dubbio nel cor= po, nel quale etiandio accadeuano, accendeuano la fe= bre. Dirodunque hora quello, che soglio sempre nell'arte del medicare hauere pronto in bocca, cioè che anchora che il discorso ragioneuole facilmente quel che cerca, ritruoua, e che l'esperienza gliene sa poi sede, e gliele comproba. Ben che questo e assai piumerauiglioso, che dicendo Hippocrate, che alle complessioni calde e piu utile uiuere in otio, e quieta=

mente, che non essercitarsi, non sono nondimeno poz chi que' Medici, che non conoscono ne anco quali sia= no questi cosi fatti huomini, ma à tutti ugualmente impongono gli esfercitij. Al contrario sono alcuni al tri, che uogliono, che l'esfercitio nulla gioui alla sani= ta. Vi ha anco un'altra terza maniera di Medici, che permettono l'essercitic à quelli, che sono di essercitarsi auezzi, e'l uietano del tutto à quelli, che esercitare non si sogliono. Tutti questi senza alcun dubbio er= rano, ma meno quelli, che si sono detti nel terzo luo= go, perche chi ad qual si uoglia cosa si assuefa, per lo pia fa elettione di uno uso conuente alla natura sua, che gia offeso da quello, che gli si disconuiene, suole ciascuno tosto rifiutarlo, e lasciarlo, ben che alcuni ò dalla dolcezza unti, ò dal piacere, ò pur che per trop pa stoltitia non s'accorgono di essere dalle cattiue con= suetudini offesi, ui stanno su saldi e ui si intertengono. Ma questi sono pochi, e sono assai piu quelli, che non ui stanno sermi. Onde è piu ragioneu ole à dire che meno errino que' Medici, che uogliono, che ogni consuetudine si serbi, e mantenga, e che peggio assai dicano quegli altri, che credono, che nulla importi per la sanita, che un prima che mangi, ò pure doppo che ha man= giato, si esserciti, e medesimamente quegli altri anco= ra, che dicono, che si debbano tutti gli huomi= ni essercitare. Che se uogliamo questi tra se stessi comparare, men male dicono quelli, che uogliono che, sempre si debba l'huomo prima che mangia, essercitare.

Il che credano alcuni, che habbia inteso Hipocrate, e det to, quando ne gli Aphorismi scriue, che la fatica dee pre cedere il cibo. Ma non ueggono, che egli qui parlò del= l'ordine del'essercitio, e del cibo, e non disse, che queste due cose insieme à tutti gli huomini giouino. Be dee l'es sercitio precedere il cibo in quelli, à quali è utile l'esser citarsi. Ma che non sia à tutti l'essercitio utile l'ha egli chiaramente mostro nel libro de' morbi uolgari, quando dice, che le coplessioni calde debbono starsi quiete e tran quille. Il che anco ne gli aphorismi, ma no gia chiaro, toc cò sotto quello precetto generale, che co' cotrarii i cotra rij si curano. E be puo auenire, che à le uolte pare, che questi precetti dell'essercitio siano tra se diuersi ecotra= rij, poi che no macano di quelli, che chiamano esfercitio o gni moto al corpo, che si moue, coueniente, alcuni altri di cono, che il moto uioleto e sorzato e solamete essercitio, tal che toltolo nel primo significato, ogn'huom uede, che tutti desiderano l'essercitio, nel secondo significato poi non è giacosi, perche pare, che non bene si possa à questo modo conprenderui anco quelli, che si conseruano sani in carcere, i quali pero con lungo spatio di tempo uengo no meno e periscono, uietandoglisi del tutto l'ungersi, il lauarsi, che non è gia merauiglia seeßi per pochi di si mantengono sani . Se sotto questa uoce di esercitio dun que si comprende ogni moto, diremo che si sia essercitato e colui, che ha passeggiato, e colui che si è fricato, e colui che si è bagnato, pure che egli mosso si sia con modo con ueniente al presente stato del corpo suo. Che se ad al

CONSERVARE LIB. V. cuno anco queste cose si vietassero, egli verrebbe ad infer marsi ogni modo, perche non solo ueggiamo i prigioni, à i quali si uietano, infermarsi, ma morirne anco, se lun go tempo à quel modo in ceppi si trouano. Che se i moti uehementi si hanno solamente à chiamare essercitis à que sto modo sera egli uero, che non hanno tutti gli huomi ni dell'essercitio bisogno, perche quel Premigene non cercauamoto alcuno uiolento, ne anco prima che si lauas se,passeggiaua dieci passi nel portico, che era dinanzi al bagno. Anzi l'ungersi di oglio, e doppo il bagno net tarsi l'acqua di dossono assai gran moti ad huomo di cosi fatto temperamento. Egli caminaua costui innăzi ce na, e disputaua con gli amici. Il medesimo saceua anco la mattina in casa. Non si troua dunque, che alcuno sia mai stato giouato da una somma inertia, e lentezza. Ma quando Hippocrate psuade la quiete à le complessio ni calde, uieta loro il uehemente e forzato moto. Et io horesi moltisani, che per gli moti loro, che tutta la esta te faceuano, soleuano ogni anno nel principio dell'autun no infermarsi, col torgli solamente questi ta' moti. Ho me desimamente comseruato sani molti, che soleuano spesso prima infermarsi, ad alcuni uietando il uehemente esser= citio, alcuni altri recando dalla quiete ad essercitarsi. Maquesti sono piu freddi di quelli, che sono temperati e mediocrise di affetto al tutto contrario à quellische sono caldi e secchi. De segni de' temperamenti non solamente nel libro de' temperamenti scritto habbiamo, ma in quel

lo anco, che intitolamo dell'arte del medicare. Ben ci pos

les-

siamo di quelli medici merauigliare, che non discerno= no ne anco quelle cose, che chiaramente al sentimento si mostrano, percio che chi non uede quanto sia gran= de la differenza che è tra gli huomini istesi? Onde i medesimi essercitij, gli medesimi cibi ad alcuni giouano, ad alcuni nocciono, non altrimente che ne' morbi si fac= ciano. Per la qual cosa come doueuano est sapere, co= me cosa chiarissima, che non tutti gli huomini appeti= scono, e richiedono le medesime cose, cosi quando scriue= uano i loro libri, doueuano determinare e mostrare quello che ò nocesse, ò gionasse à ciascuno. Che cagio= ne dunque mosse costoro à lasciare di determinare que= ste cose, che le hauca nondimeno gia prima Hippocrate tocche? Certo che non altro, che una loro sciocca ambi= tione, mentre cercauano di essere chiamaticapi e princi= pi delle sette, e di conseguire fra gli altri gloria. Per la qual cagione no uolsero esi seguire quelle cose, che chia ramente appariuano ma le loro opinioni piu tosto, che eßi da sa steßi poncuano in campo. Gli posteri poi che s'auennero ne' libri di costoro, la maggior parte segui rono quelle pazzie, si perche non haucuano cosa miglio re apparata, si anco perche erano rozzi, e del tutto ignoranti della scienza demostrativa, laquale sa le cose uere dalle false discernere, e le cose ancoben deter= mitate, da quelle che non bene determinate si troua= no. Onde sempre fara anco chiara questa scienza, la ignoranza di coloro, che hanno senza retta determi= natione qualche cosascritto. E però noi qui diligente= 10

mente, ma con breuita repeteremo ancora la materia delle cose gia dette. A quelli, che hanno naturalmente un calor mordace, in modo che ne generino escrementi fumosi, è molto salutisero il bagno. E di piu, i moti pic= cioli eleti, perche il molto, e'l ueloce gli e cotrarij simo. A costoro dunque giouera non una uolta solo, ma due anche il giorno lauarsi, massimamente l'estate. E debbo= no cose di buono succo mangiare, doue non sia cosa agre. E loro molto contrario e nimico l'andare per lo sole, l'irarsi, e'l molto contemplare. Le nature, che sono da questa diverse (come quelle, che sono di freddo or humi = do temperamento) amano piu gagliardi moti, e cibi che generino per lo piu sottile succo. Quali questi cibi si siano, ne habbiamo noi in un libro scritto. Queste nature non sentono offensione, ne se nel sole si essercita= no,ne se dal bagno si astengono. E grandisima la diffe= renza, che è tra le due nature gia dette, perche il tempe ramento freddo, or humido e contrarijsimo à quello, che è caldo e secco.come il caldo è al freddo contrarijsi mo, e l'humido al secco. Il freddo e secco e al temperamen to de' uecchi somigliantissimo, onde le complessioni cosi fatte inuecchiano anco presto. Ma s'e assai ragionato di sopra di questo temperamento. L'humido, e'l caldo poi e molto soggetto à morbi, ene dalle flusioni na= scono. Et ha questa complessione bisogno per suo con= seruamento, di quel precetto à tutte le nature distem= perate commune, cioè di correggerla e curarla con co se cotrarie, trouadosi in otio pò, e di conseruarla co cose

simili, non potendo per gli negotij hauere di se stessa cu ra. Quanto à gli essercitij di questi corpidiciamo che debbono molto affaticarsi, pla humidita del corpo, e che non debbono ueloci moti usare, per lo calore, che hanno in se. Ben si dee stare diligente et accorto, quando da una maniera di uiuere lenta et inerte si passa à gli esserciti, perche se non si purgano, et euacuano prima che si esser citino, uegono tosto i morbi delle flußioni ad affligerli, percio che tutto quello, che congelato e crasso ne gli hu mori del corpo si truoua, ò pure poco freddo, tosto si eo uerte tutto in spirito, e si sparge per le membra. Que= ste tali comple sioni dunque nella primauera anco sono à que' morbi principalmente espostische di repletione na sconoscome sono la synanche, e cinanche, che chiamano, i catarri, le hemorroidi, il flusso del sangue, i morbi ar= ticulari, l'ophthalmia, l'exulceratione del pulmone, le punte de' fianchi, etutti gli altri finalmente, che sotto quello della infiammatione si comprendono. Onde biso= gna prima nel principio della primauera prouederui co cauargli del sangue, ò toccandogli le uene ò aprendoli (come s'è tocco di sopra) le punte de gli osi del tallone. Che se esi fuggissero questa uia di rimedio, si uogliono purgar con medicina non di simplici uirtu, ma che possa trar seco e la colera, è il phlegma, e gli escrementi ac= quosi à guisa di sero. Quel che si e detto dell'essercitio, intendasi anco douersi fare del bagno, perche ne anco il bagnarsi è securo, se nosi inanisce, & euacua prima il corpo, Euacuatoche egli è, gli è quel bagno principal= mente

mente utile, la cui acqua non è buona per bere, ma ha in se qualche uirtu di digerire euaporando. Il uino (come s'é gia detto prima ) é à le nature fredde e secche utili= simo. Consideriamo hora un poco s'egli a tutte le natu re calde è atto & appropriato, ò se è loro piu utile il bere dell'acqua, come ne'libri delle Epidimie di Hippo= crate si legge, per che parra perauentnra absurdissimo, che un giouane athletico, ò soldato, ò pure zappatore, ò metitore, ò aratore, ò che altro simile lauoro robusto esserciti, habbia à bere solamente acqua, e parra che in cio s'inganni Hippocrate dicendo assolutamente, che i temperamenti caldi richiedono il bere dell'acqua. Ma à me pare, che Hippocrate non dicesse cio assolutamente, ma delle nature sopremamente calde, che per lo loro di= stemperamento sono tali, e non perche habbiano in se molto calore naturale, il quale egli afferma, che con l'es sercitio de gli athleti si aumenta, la doue chi è per diste= peramento, caldo, non potra eglimai diuentare nebuon soldato, ne buono athleta, ne buono zappatore, ne buon metitore, ne buon aratore, ne finalmente atto à lauoro alcuno cittadinesco, ò di contado, che gia questi ufficij so no di persone gagliarde e sortise non potranno essere mai tali se non seranno di mediocre temperamento, che se di mediocre temperamento seranno, hauranno senza al= cuno dubbio molto calore naturale. A questa cosi fatta natura dunque, come è ella mediocre, cosi le si uuole me= diocre uino dare, mentre che ella però nel mediocre tem= peramento si manterra, poi che questa anco bisogna non

solo nella uechiezza, ma nella declinatione della età an= co, diuentare piu fredda del mezzano temperamento. A colui dunque, che ha calidissimo il temperamento (che è un distemperamento, che non esce i termini della sanita) gioua astenersi à fatto del uino. Ma perche nel genera= le sono tre le differentie del caldo temperamento, una calda solamente, ma posta tra l'humido e'l secco nel mez zo, l'altra calda esecca, la terza calda & humida, la pri ma per tenere tra que due contrarij un mezzano tempe ramento, non uerra mai à diventare sommamente calda, perche le soprauerebbe tosto la siccita, e noi non ponia= mo gia questa prima, secca, ma calda solo, e tra l'humido el secco posta nel mezzo. Nella seconda differentia poi, che era calda, e secca, puo talhora un gran calore inna= turale, nascere, quale è quello, che si uede nel distempera= mento, che con la sanita si troua, ma con lungo spatio di tempo questo calor ui nasce, la doue si a poco, tempo puo unosmisuarato calore generarsi (come è quello, che suo= le in un distemperameto di sanita auenire)nella terza di sferentia, che era calda & humida. Ora à la prima di fferentia, che detta habbiamo, faremo dare tanto uino ad= acquato, quanto si troua ella dal supremo distempera= monto lontana. A niuna poi delle altre due restanti fa= remo darne gocica, massimamente essendo elle ben calde, come s'e mostro disopra. Che gia non essendoui tali di= stemperamenti,si puo loro dare del uino, ma poco & adacquato, e uuole essere di colore bianco, e di sustătia, sottile, come al contrario à gli distemperamenti freddi si

uogliono dare uini ben caldi, onde il uino calidissimo e à gli freddissimi distemperamenti utile. A gli altri poi hanno à corrispondere proportionalmente nella calidi= ta, perche non bisogna solamente recarci in core questa generalita, che con contrarij i contrarij si curano, ma il rispetto anco della quantita, che bisogna in tutti i contra rij essere. Come s'é dunque nelle medicine mostro, che si debba considerare non solamente se alcuna cosa e calda, ò fredda, ma in che ordine anco ò di calidita, òdi frigidita, cosi anco bisogna fare de uini, perche dobbiamo non sola mete eleggerlo leggiero ò caldo, ma che col suo calore ò frigidita conuenientemente corrisponda à la maniera del distemperamento. E queste cose le habbiamo noi dette per quelli, che nella mezzana eta della uecchiezza si tru ouano, sapendo che nella prima parte di lei si trouano quelli che chiamano Homogeroti i Greci, cio è uerdi uec= chi, e robusti, perche possono ancora ne negotij ciuili essercitarsi, eche la seconda parte è quella, che propria= mente uecchiezza si chiama, percio che di lei si puo uera mente dire, lauato mangia, e chiude gli occhi al sonno. Il che non s'acconviene gia à la terza parte, nella quale det to habbiamo, che Thelepho grammatico si lauaua due e tre uolte il mese, che gia per la debolezza delle sorze, non sostengono costoro uno assiduo uso del bagno. Vi è anco, che perla frigidita della complessione loro, non ge nerano escrementi mordaci, che habbiamo percio del ba= gno bisogno, chiamano i Greci coloro, che à questa parte di uecchiezza si trouano, Pempeli, quasi gia in punto per esere mandato d'hora in hora nell'altra uita.

A.

s ij

### DIGALENO.

COME SI POSSA LA SANITA CONSERVARE LIB. VI.



AVENDO dainco=
minciare in questo libro
un'altra speculatione so
pra l'arte del conserua=
re la sanita, mi pare di
douere replicare i capi de
le cose gia dette, come ne
cessarij à quello, che à
dire si ha. Egli si è dun=

que prima detto, che cosa e sanita, poi s'è nel generale de scritta, e finalmente s'è mostro come si possa ella conser uare. Co questo si aggiunse, che i corpi de gli animali si alterauano, e mutauano perpetuamente, onde ne seguiua di necessita, che la loro sanita, che era sempre imperico lo di corrompersi, hauea dell'aiuto nostro bisogno, prima che ne uenisse à cosi notabile mutamento, che se ne in fermassero gia chiaramente i corpi, e che questo aiuto non ueniua altronde, che dal mangiare, e dal bere, con che si resocillaua, e risarciua quello, che si perdeua e uenia meno della sustatia del corpo. Si mostrò poi essere anco un'altro mutamento incurabile, che per cagion della eta nasceua, per andare il corpo di ogni animale dal suo pri mo generarsi infino à l'ultimo della sua unta deseccado si

sempre di tempo in tempo. E chi non sala maniera di potere uiuere sano, è credibile che egli ne uada piu pre= sto al fine suosche à l'ordine della natura non si ricerca. E perche (come s'e detto) bisogna, che ogni animale, che si genera, si nudrisca, e la sustantia di cibi non si conuerte tutta in nudrimento, onde da quello che ui auanza, resta un certo che uitioso nel corpo, che'l chiama no propriamente escremento sci ha la natura date alcu= ne parti del corpo sche possano questo escremento segre gare, e mandare fuori. Ma perche è molta la differentia, che nelle nature de corpi si truoua, e cosa ragioneuole, che ciascuna habbia la sua peculiare prouidentia ecura di conseruarsi la sanita. Hauendoci dunque primiera= mente proposto uno di ottima complessione, ci siamo for zati di mostrare, come chi uuole, possa ottimo tempera= mento conseruare. Ma perche sono uarie le occasioni, che ci tolgono la sanita, cercammo prima di conseruarui co= lui, che essendo di ottima complessione di corpo, e fuori di ogni negotio ciuile, à se solo uiuesse, e per la sua sa= nita. E di costui habbiao ne primi cinque libri parlato, mostrando come si possa egli dalla sua prima eta in fino à l'ultima uecchiezza matenere sano. Hora uerremo à parlare di coloro, che per le qualita de negotij loro, no posono al tempo mangiare, ne bere ne essercitarsi. Par= leremo anco di coloro, che hanno tosto dal nascimento loro hauuto dalla natura un debole e male complesio= nato corpo. Ma di questi sera piu breue il nostro ragio= namento, che non di quegli altri primi, ( benche di sua

s iij

natura si richiedesse piu dirne) per essere stato giara= gionato di sopra delle uirtu di molte cose, delle quali per conseruamento della sanitaci seruiuamo, che gia s'è detto delle uirtu e forze della fricatione, del bagno, del= essercitio, del mangiare, del bere, del riscaldare, del refri= gerare, dell'uso, e dell'astinetia del coito, e di altre simili cose, con le quali noi uediamo farsi mutamento, ne corpi. Or le uitiose complessioni di corpi sono di due maniere, percio che alcuni hanno equabilmente contemprate le parti similari del corposaltri inequabilmete. Dico equa bilmente contemprarsi, quando ugualmente tutte le par ti del corpo à qualche disteperameto si uolgono diueta do, ò piu fredde del debito, ò piu calde, ò piu secche, ò piu humide, ò p combinatione, alcune piu humide, e fredde in sieme, alcune piu humide e piu calde, alcune piu secche è piu fredde. Anzi nella compositione anco delle parti istromentali, alcune ne uengono equabilmente fatte, al= cune altre inequabilmente. Ma diciamo un poco qui prima, quali sono le complessioni di corpi sommamente indisposte, emal conditionate, come prima mostrammo quale fusse la persetta e sanisima complesione. Ma que Sta si ritroua facilmente, perche in tutte le spetie delle cose quello, che è ottimo, è uno solo, là doue le cose uitio= se e disettose sono molte. Pure si puo (come poco auan ti diceuamo) la loro différenza ristrignere à due hauen= do alcuni tutte le sue parti di un simile distemperamen to, alcuni altri di dissimile. Di quelli poi, che hanno una simile distemperanza, sono pessimi quelli, che hanno que

10

M

361

100

4

25

12

Bli i

ste parti distemperate, gagliarde, fredde, e secche insie= me. Quelli poi, che hanno queste parti inequabilmente, sono in tanta uarieta, e diuersita, che non si possono di leggiero numerare. Pure se possono in due spetie mede= simamente restriguere, perche quelli si trouano princi= palmente soggetti & esposti à i morbi, le cui parti principali si ritrouano di contrarij temperamenti di= sposte. E meno ui sono quelli soggietti, che hanno le al= tre parti del corpo non cosi principali, disposte al gia detto modo. Io ho gia ueduto alcuni hauere il uentre freddo, e la testa calda, come al contrario alcuni altri ha uere la testa fredda, e'l uetre caldo. Hò anco ueduto uno essere forte tormentato del continouo nel uentre dalla colera ( e questo era accidentalmente, e non per pro= prio temperamento) il quale non era però di natura caldo, come medesimamente un'altro sentirui gran fred= do, ben che non fuße freddo per sua natura. Nel medesi= mo modo ho ueduto e la testa, e il segato, e la milza, e le altre parti medesimamente torre alle noste della diste peranza di qualche altra parte, non essendo gia à niun modo quelle partisane, lese nel proprio temperamento, ne hauendo anco affetto alcuno alle altre parti contra= rio. Parleremo dunque prima di coloro, che sono di u= guale distemperamento, incominciando da quelli, che so= no sorte caldi. Egli s'è gia da noi detto nel libro de' të= peramenti, che è imposibile, che qual si uoglia distempe ramento possa durare solo gran tempo, perche egli à se stesso genera di necessita il compagno. E per questo iiij

ha la maggior parte de' Medici creduto esser quattro soli i distemperamenti, e che esi fussero composti, che gia non pensarono, che fussero ne anco i simplici, perche il caldo consumando del continouo le humidita, si gene= ra la siccita, il freddo, non consumandone punto, con l'au mento dell'humido, à un certo modo nudrisce e mantie= ne. Nel medesimo modo il succo, in quelle eta, nelle quali l'animale cresce, il sa sempre piu caldo, in quelle, doue egli ua mancando e declinando, reffredda e desecca le particelle sode del corpose cumuia gran copia di escre= menti.Il distemperamento humido medesimamente, s'e= gli col poco caldo s'unisce, cagiona alle uolte un medio= cre temperamento posto e nell'una oppositione, e nell'al= tra. Chiamo le due oppositioni se quella che dal caldo e dal freddo provienese quella che dal secco e dall'humido. E questo cosi fatto distemperamento del mediocre tem= peramento si trouera nel piu bel siore della eta, e nella declinatione anco, secondo che puo meglio acconuenirle perche il corpo ha nella sua adolescenza il suo ottimo temperamento, tutte le altre eta l'hanno piggiore, come s'emostro di sopra. Egli bisogna anco di questa altra cosa, che pure detta si è, ricordarci, che essendo due le ope rationi de gli animali, i fanciulli nelle corporali si opra no eccellentemente, tutta l'altra eta, che dalla fanciullez= za alla declinatione si estende, si preuale meglio nelle operationi dell'animo. Ne si possono gia queste eta col numero de gli anni prefigere, e constituire, come hanno alcuni fatto, saluo se non uolessimo con uno certo ampio

20

de la

131

90

modo perauentura farlo. Egli incominciano alcuni ad entrare nella puberta, finito il quartodecimo anno, alcu= ni altri uno anno appresso piu anco. Il principio del declinare della uita ad alcuni è tosto nel trentesimo an= no ad alcuni altri fin doppo il trentesimoquinto. E ben che à tutti doppo questa eta si diminuiscano le sorze,e la gagliardia, non ne perdono però esi la sanita, se ben non la hanno cosi persetta come prima. E questa sanita non solamente alle uolte si ha infino al principio della uecchiezza, ma per tuttala uecchiezza istessa anco, la quale e stata da alcuni, morbo naturale chiamato, percio che non sentendoui dolore alcuno, ne essendo impediti in operatione alcuna di quelle, che nella uita usiamo (p= che non ne habbiamo del tutto perduto l'uso, ne l'habbia mo à fatto debole er impotente) certo che noi siamo sa ni di quella sanita, che alla uecchiezza si acconuiene. E ci bisogna recare à mente quello, che s'e gia tanto detto, cioè che la sanita sia molto a pia, e si steda molto. che se ci e anco una terza affettione del corpo, che chiamò neu= trale Herophilo, & e di quelli, che si trouano da qual= che graue infermita iscampati, e si reualiscono, ò pure della eta di uecchi, certo che à questo modo anco i uecchi, fuori di infirmita si trouano. Non hanno gia però fer= me e gagliarde le operationi loro, come quelli, che nel fio re della eta si trouano. Mase il corpo loro non uiene meno ne con la uista, ne con l'audito, ne col potere cami nare, ne in qual si uoglia altra cosa, che à un uecchio si ac conuenga di fare, potremo ragioneuolmente sanita di

uecchio chiamarla, e non assolutamente sanita, perche questa, potendo sinamente operare, e non essendo cosa, che punto in nulla le oste, è persetta er intiera sanita, la doue quella de' uecchi non èsenza continoue querele, perche se bene tutte le operationi ha, non ne ha però mu na gagliarda. E quella parte dell'arte della medicina, che delle cure di uecchi parla, qui solo tutto il suo inten to drizza, di conservare il piu che è possibile, sa loro sa nita. Quegli corpi, che tosto da che primieramente si ge nerano, si trouano naturalmente hauere una mal disposta e morbosa complessione, mai non giongono eglino alla uecchiezza, e se pure ui giungono talhora, uiuono lungo tempo infermi. Noi habbiamo proposto in questo libro parlare di quelli, che male complessionati si troua= no, o à che guisa, il piu che si puo, gli habbiamo à con= seruare sani. Incominciando dunque da quelli, che hanno uno uguale distemperamento in tutte le parti del corpo tratteremo prima di coloro, che si trouano essere di un ben caldo temperamento, che habbia poca humidita e sic= cita seco. Questa cosi fatta complessione di corpo si mo stra da principio tosto piu sana, che non quella, che si troua in amendue le oppositioni uitiose. Intendo le due oppositioni, e quella che e di caldo, e di freddo consiste, e quella, che di humido, e disecco. Or questa istessa comples sione pone piu presto i denti, sorma piu presto le uoci ben distinte, e camina piu presto, & ogni anno à questa proportioe crescera. Copiuti poi li ani della adolesceza infino alla eta che declina, apparira manisestamente piu

K.

calda, in modo che ne sera facilmete soggetta et à morbi, et à gli accideti, che dalla colera nascono, pche il molto ca lore cosumado l'humore sa il teperamento piu secco. E perche la giouentu è medesimamente calda, ne auerra di essere il loro temperamento composto, onde sera e caldo secco insieme. In questi cosi fatti temperamenti suole la colera e pallida, e flaua abondare. Quelli dunque, che di questa natura sono, si uogliono alleuare à punto nel modo, che si è gia detto di quelli, che di ottimo tempera= mento sono. Ma uenuto poi in persettione il lor corpo, bisogna considerare, sel'escremento della colera si caccia da loro e purga per lo uentre in giu, ò pure s'egli è in chinato piu tosto ad auiasi per lo uentre in su, perche se uerso giu il caccia, non bisogna essere di cio molto sol= leciti, ne anxij, che se uerso su si uede ire, si uuole cer= care di cacciarlo col nomito fuori, ridendoci di quelli phi losophi, che uietano il uomitare con acqua calda doppo gli essercitif & auanti mangiare, che gia ne anco io di= rei, che allhora si usasse il uino, saluo se con gran diffi= cultacio con l'acqua facessero, perche sono bene alcune nature, à le quali si puo concedere il uino dolce, hauen= do pero gustato un poco di acqua prima. A ppresso,qua do e stato da principio il loro temperamento caldo e seccosallhora si uuole maggiormete il uomito usare, pche nel fiore della eta questi sono aco assai piu colerici. An zi e piu utile à costoro essercitarsi no co acuti e sorti es sercitij, ma co tardi e molli piu tosto, pche quelli, che di questacoplessione sono, sono discoli, e delicati molto. E

gia, come tutti i Gimnastici uogliono, gli esfercitij acuti estenuano il corpo, e i lenti al cotrario il riepiono. Tra quelli di sorte caldo teperamento, ui son alcuni, che no bi sogna punto esfercitarsi, e basta loro souerchio, il paseg giare, il bagno, e la molle fricatioe co oglio pche il caldo che di costoro exhala, e agre & mordace, e no humetta, ne è soaue, e seza mordimeto. Gioua anco à costoro dop= po mangiare il bagno. Non si potrebbe credere, quanto alcuni di loro siano diuentati corpolenti da questo cost fatto modo di uiuere. Il uin uecchio è loro molto inimi= co, come gli è molto atto & appropriato il bianco, è sottile. Egli si uuole auertire in tutti quellische doppo mangiare si lauano, se nella parte destra, doue è colloca= to il fegato, sentono qualche dolore, ò grauezza, ò at= tesamento, perche queste cosi satte complessioni sogliono esfere molto trauagliate da male di segato, usando dop= po mangiare il bagno. E se talhora si sentono à qualche modo di simile in sirmita presi, gli si uuole tosto dare qualche cosa di quelle, che possano l'oppilato segato apri re, e uietar gli cibi, che generano crasso succo, e masi= mamente se susero glutinosi. Di che s'è da noi detto co= piosamete in que' tre libri, che scritti habbiamo delle sor ze, e uirtu de gli alimenti, o in quel libro, che fatto hab biamo de' cibi di buono, e di cattiuo succo. Quelli dun= que, che si sentono dolore nel segato, hanno ad usare pie namente questa maniera di uita, sinche ne uada uia il do lore, e che i precordij della pte destra s'alleuieno à un cer to modo. Giouera anco in cio darli un liquore, nel quale

siano state macerate cime di absinthio, ò pure quella con settione, che si sa di queste cime di absinthio, e di aniso, e di amendole amare. Il che è anco piu utile à berlo con osimele à téposche sia tra l'alzarsi di lettose'llauarsisp= che alhora gioua piu queste cose dare, quando sono gia conquotte è diffatte le cose, che si mandano dal uentri= cello alfegato, e si uuole loro qualche tempo dare à pote= re operare prima che altrimente si mangi. Non è anco male darli il diacalaminthe, la cui compositione s'e gia nel quarto libro descritta. Ne gli temperamenti colerici però guardarci di usarlo continouamente, pure se talho ra alcuno uien forzato adusarlo per le oppilationi del fegato, è piu utile berlo con l'osimele. Che se alcuno di costoro cercasse di mutare e uolgere in meglio il suo temperamento, dee la maniera del cibo essere al suo di= Stemperamento contraria. Il che à poco à poco, e senza alcun danno si fara se ui hauremo il medico sempre so= pra, che ne habbia cura, e colui che si cura, sera di ogni negotio libero in modo, che posa il tutto à debiti tem= pi essequire, perche chi si truoua ne gli affari ciuili im merso, & e da molti negotij distratto, per piu sua secur ta non dee tentare mai di mutare il suo temperamento, ma dee sempre nudrimenti à se conueneuoli usare, con= ueneuoli & atti seranno, gli humidi à gli humidi, i sec= chi à i secchi, perche allhora si fa il nudrimento, quando il cibo, che nudrisce, si assomiglia al corpo, che ne e nu drito.In quelli, che sono di uguale temperamento, quato e piu soaue, e giocondo quel, che si mangiastanto mag=

giormente nudrisce. In quelli poi, che hano disuguale il temperamento, tal che altro temperamento sia quel del fegato, altro quello del uentre, ò di qualche altra parte, che dintorno al segato si troua, quello che è lor dolce al gusto, e soaue, è diuerso da quello, che è atto e si affa con ogn'una di quelle particelle. E perche si e mostro di sopra essere di due maniere quello, che è à ciascuno con= ueniente & atto, altro secondo le simplici qualita, al= tro secondo tutta la sustantia intiera, quello che è per le simplici qualita attissimo quale debbia egli essere, s'è gia di sopra detto, ò che uogliamo per uia del'otio mutare il distemperamento, ò pure che siamo per gli negotij sor zati ad assecondarli, or à cederli. Quello poi, che è p= tutta la sustantia molto atto, li può con la isperientia sola discernere. E certo che la conuenientia di tutta la sustantia ha gran forza e uirtu di conquocere e digerire quello, che si mangia, e beue, non solamente nel uentricel lo, ma in tutto il corpo anco. E per questo rispetto so= no molto uarij e diuersi tra se i nudrimenti e cibi de gli animali, perche non ha somiglianza niuna il cibo della paglia e del'herbescon quello delle ossa, e della carnesco me ne anco quello del pane con quel della cicuta, e del ueratro, che gia queste cose anco sono di alcuni animali nudrimento. Hanno ancole qualita la loro conuenien= tia perche uolendo conservare emantenere un tempera= mento, à le complessioni humide è attisimo un cibo, che humetti, à le secche, un cibo che desecchi, uolendo al= terarlo, il faremo con cose contrarie. In quel tempera=

41

04

CONSERVARE LIB. V. 144 mento poi, che è per disteperarsi ò in caldo ò in freddo, sempre è meglio il cotrario oprarui, perche sono questi cosi fatti distemperamenti efficacissimi, e piu potenti che non quelli, che di siccita & humidita constano, co= me quelli, che ageuolmente con nudrimento simile diuen tano morboso distemperamento, la doue se noi faremo qualunque membro piu secco, non cagioneremo lesione alcuna manifesta, coma ne anco se noi con humido nudri meto la sua humidita quelli conseruaremo. Egli ci sera. no ancho euidente argumento le eta: perche in quella che dal principio del nascimento infino à la adolescentia si stende, e la carne humidissima, nella uecchia eta poi, e ella assai secca. In questo ragionameto bisogna à questo pro posito ricordarci di quello, che nel libro de temperamen ti scritto habbiamo, perche non pensi alcuno ,che quelli, che di souerchi escrementi si colmano, siano di humido temperamento. Ilche ingannò coloro, che pensaro= no, che la uecchiezza fusse fredda & humida, che no gia le particelle istesse de uecchi sono di humido teperamen to, ma le conçauita, che tra gli corpi sono, è de uecchi, è di quelli, che sono da morbi humidi afflitti, sono quelle, che di souerchia humidita si colmano. Egli conoscerà finissi mamente quale sia il morbo secco, chiunq; diligentemete piu uolte rileggerà, è non una, ò due, è come di passata, quel libro, che scritto habbiamo del Marasmo, e si serà anco prima essercitato nel secodo libro de'Temperame ti, doue s'e mostro, che il temperameto di uecchi e secco. Mail corpo piu caldo del debito, che noi per hora pro=

posto ci habbiamo, se egli nella sua prima eta haura co= plesiõe posta nel mezzo tral secco e l'humido, nel fiore poi della eta crescendo, l'haura piu secca, e piu per tem po e piu secca l'haura, s'egli sera di sua natura piu sec= co, or inuecchiera anco piu presto, quanto piu presto sitrouera egli al suo supremo aumento giunto, perche poi che tutti nella declinatione della eta ci deseccamo, ogni ragion uuole, che colui, che è naturalmente piu sec= co, piu presto giunga à la siccita, del distemperamento di uecchi. Costoro dunque nel siore della eta amano piu che altro, una maniera di uiuere humida, la quale mani eras'e poco di sopra descritta, che ella gia non uuole ne chiede altro, che cibi che humetti no, e che bagni, e rifi uta del tutto gli essercitij e molti e gagliardi. Questi nel tempo di estate molto presto si bagnano, e di nuouo anco doppo mangiare. Gioua anco loro il'bere del'ac= qua fredda. Agli temperamenti secchi è inimici simo il coito, e debbano anco sommumente suggire l'ardore del sole, e le stanchezze, e le ansieta, e le uigilie, o ogni presto e celere moto, l'iracondia, perche ella sorte accen de le nature colerice, genera tosto acute sebri. Quella maniera dunque di uita, che si loda per quelli, che à tem= po del crescere loro erano di caldo temperamento, ma haueuano po dal loro nascimeto una mediocre humidita e molto piu conueniente à quelli, che sono caldie secchi naturalmente. E non è dubbio, che egli si debba anco principalmeute considerare l'eccesso del' elemento, che predomina perche tanto si dee rallentare, ò accrescere la maniera

ITL

maniera del uiuere, quanto sopra la dispositione natu= rale si trouano accresciuti, ò diminuiti gli elementi del temperamento. Onde uolendo mutare il temperamento di coloro che sono caldi, et humidi naturalmente, in fred do esecco, bisogna contrario rispetto hauere nella uita, che glisi fara fare. Che se noi uorremo quel temperame to conservarli, con simili, e non con contrarie cose, po= tremo farlo. Queste cosi fatte nature nella fanciulez= za sono molto trauagliate da morbi di flußioni, e di re pletione, e di putrefattione medesimamente, onde hanno maggiormente bisogno e di piu essercitije di una perfet ta conquottione del uentricello, perche cio, che qui si cor rompe, è occasione di generare morbo di putresattione per tutto il corpo. Se costoro dunque si lauerano due e tre uolte inanzi mangiare, & useranno bagni di ac= que calde da se stessenate, ne sentiranno sommo gioua= mento, perche in loro s'ha qui da hauere tutto l'intento drizzato, che gli manteniamo humide le particelle del corpo. Ilche e ad ogni temperamento comune, poi che il contrario rispetto della siccita reca piu presto à la uec= chiezza i corpi di tutti gli animalizo essa sola siccita è cagione, che ogni corpo che ci nasce, sia egli mortale, che gia se fosse posibile di mantenere perpetuamente humi= do il temperamento del corpo, sarebbe uero il parlare di quel sophista, del quale nel principio di questo libro fa= cemmo mentione, e che prometteua fare immortale chiun que hauesse uoluto obedirli. Ma perche non puo corpo alcuno suggire quel naturale progresso, che si fanella

siccita, come s'e gia mostro prima, per questo di necessi= ta ci inuecchiamo, e ci corrompiamo. Quello pero piu di lungo si manterrà, che men deseccato serà. Ma perche la maniera di vivere humida genera escrementi, e copia di succhi, è difficile cosa seruare in modo la mediocrita, che non ne nascano morbise che non se ne acceleri la uec= chiezza. Quanto à la ragione pero del temperamento, quelli che sono molto humidi molto tepo uiuono. Di piu quando il corpo è à la gagliardia, e robustezza sua giu to, questi uiuono piu de gli altri sani, co infino à l'ulti ma uecchiezzasi mantengono piu gagliardi de gli al= tri loro coetanei. E per questo quasi tutti i medici, e phi losophi, che hanno diligentemente inuestigato de gli e= lementi del corpo, hanno questo temperamento lodato, anzi ad alcuni è paruto, che questo solo sia secondo che lo ordine retto della natura richiede, perche se ben nel principio è piggiore, diuenta nondimeno col tempo mi= gliore de gli altri. E per questo dee maggiormente co= lui che si toglie la cura di mantenere questo corposano, hauere l'occhio e prouedere à le cose che ne calano giu, e con l'essercitio (come s'è detto) e con molti bagni inan zi mangiare, e con euacuare quello, che e per uia del ue tricello, e delle urine si manda fuori. Puo egli anco talho ra usare alcune purghe per gli humori di testa. Ma in= nanzi ad ogni altra cosa dee usare cibi di buono succose uino, che promoua le urine. E questo basti de gli tempe ramenti caldi, parliamo un poco de' freddi. Egli sono tre principali différentie de'temperamenti freddi, perche ò

46

-

sono temperati, e posti nel mezzo dell'altra cotrarieta, talche no siano ne humidi, ne secchi, o ui soprabonda l'un di questi due, cioè ò il secco, ò l'humido. Il temperamento Secco però e pessimo, come quello, che douendo finalmente col tempo nella uecchiezza auenire, auiene tosto nel principio della uita. Questidunque hanno bisogno di es sere humettati, e riscaldati. Ilche si sarà con mediocre es= sercitio, con nudrimento caldo, e che humetti, con bere ui no caldo, e con dormire copiosamete, hauendost però fra tanto gli occhi à digerire è cauare uia fuori ogni di tut ti gli escrementi, che dal mangiare, ò dal bere nascono. Del coito s'e detto di sopra, come e egli nemico à tutti quelli, che di secco temperamento sono. Hora diciamo di piu, che egli è specialmente contrario à quelli che di piu della siccita, ui hano anchora la frigidita congiunta per che à quelli solamente no nuoce questo atto uenereo, che sono caldi & humidi, & à quelli anco, che abondano na turalmete di seme genitale, de'quali si dirà appresso tra gli disuguali temperamenti. Quel temperamento freddo e anco cattiuo, che si truoua con l'humidita congiunto, e questo è sommamente à i morbi delle flusioni soggetto. Ma s'aiuta assai con l'astinentia de'bagni, con l'esserci= tioze co la parsimonia del uiuereze co untioni, che un po co riscaldino, la forma delle quali s'è gia descritta di so pra,quando delle stanchezze parlammo. La terza diffe rentia poi del freddo temperamento, che si truoua quasi temperata, e posta nel mezzo del secco e dell'humido, fa meno inetti quellische in se l'hanosò à la sanita, ò à la ro

bustezza del corposche non ui sono quegli altri, che si trouano nel distemperameto del secco e dell'humido. Or à questi della terza differentia, de liquali parliamo, biso gna eccitare, e confirmare il calore. Nella maniera e spe= tie poi della humidita, e della siccita, tutto il rispetto del uiuere si uuole riporre nella mediocrita. Tutte queste co se ho io detto di quelli, che in uguale distemperamento si trouano, cio è che hanno tutte le parti del corpo ugual mente inchinate à troppo caldo, ò à troppo freddo, ò à troppo humido, ò à troppo secco. Di quelli poi, che hanno una disuguale compositione di corpo, non se ne puo l'huomo con poche parole ispedire, per essere molte e molte le loro uarietà, pche diuersamente chi ha una e chi un'altra particella del corpo mal temperata, che se al cuno ne hauesse due sole distemperate, non sono ne anco poche le loro uarieta. Quando dunque hauremo mostro, che uita s'hanno à fare quelli, che non hanno gia male co plessionato il corpo, ma uiuono una uita seruile, ò affan nata e disgratiata, che uogliam dire, e detto poi di quelli che in questa istessa maniera di unta hanno uno uguale di Stemperamento nel corpo, passaremo à ragionare di co= loro, che hano una disuguale copositione nelle parte del corpo loro, una dispositione dunque sana, e senza diffet to,si dee intendere (come s'e gia detto piu uolte) in una certa estensione, e latitudine, come anco la sanita i= Stessa si intende, perche non puo gianiuno di noi parere sano di quella psettisima e copiutisima sanita, ne di es sere di una dispositione di corpo senza niuno mancamen

171

Many.

12-5

4

0-

岸

to al mondo. Ma dicono sani coloro, che non si dolgono in parte alcuna del corpose non si trouano impediti à niun de gli ufficij della uita. A questo modo anco chiama no compiuta dispositione di corpo quella, che ne da occa sioni istrinseche, ne da intrinseche uiene facilmente ad in fermarsi. Egli bisogna pero hauere prima questo per co sa certa, che alcuni si ritrouano del continuo infermi, no per la propria lor compositione di corposma per la ui= tiosa maniera di ninere, che tengono, metre che ò ne pas sano poltronamete et in otio la uitasò che troppo fati= ganozò che peccão nella qualita ò nella quatità dl cibo,ò pure nel tepo del magiarlo, ò che in qualche noiosa ma= niera di uita si essercitano, ò nella quatita di sono, ò nel lo smisurato uso de coito si inganano, o pure, che in qual che nociua pasio di animo et in pesieri poco necessarij s'affliggono, e macerano. E noi habbiamo conosciuti mol ti, che per queste gia dette cagioni sono stati ogni anno infermi, iquali non diremo noi, che habbiano uitiosa co positione di corpo, come diciamo, che l'habbiano quegli altri, che non hauendo in niuna delle cose gia dette erra to, si trouano nondimeno del continuo infermi. Propo= niamoci dunque primieramente colui, che hauendo la sua dispositione (parlando ampiamente) senza diffetto, uiue soggetto, o à volere altruise tutto il di si truova occu pato à seruire à qualche gran Magistrato, ò à qualche Principe, ma che nel fine del giorno poi partendosi dal padrone, si troua libero. Qui prima che altro si faccia, bisogna mostrare, che cosa intendiamo noi per lo fine del

giorno, perche ui si potrebbe alcuno ingannare, se non gliele prefinisimo con certo termine, percioche se io di= cesi, che à l'occaso del sole si troua alcuno primieramen= te libero di potere hauere del corpo suo cura, e no ui ag giungessi di qual di io intenda, se d'intorno al solstitio, ò à la bruma, ò pure se presso gli equinottii, ò di qual si sia altro temposmal si potrebbono senza mancamento que= Sti precetti dare, perche in Roma i piu lunghi giorni,e le piu lunghe notti sono poco piu di xv.hore equinottia li,i piu breui poi à l'incontro, sono poco men di.ix.In Alexandria d'Egitto il piu lungo giorno e di, xiiii.ho re, il piu brieue e di.x. Chi dung; ne gli breuißimi gior= ni e lunghisime notti si ritorna à posta di sole da serui re il suo signore, puo con molto suo agio e fricarsi, e la= uarsi, e dormire un poco. E certo che non e niuno, che no possa e ne'lunghi, e ne'breui giorni fare mediocremente qualche cosa. Ne io conobbi mai huomo di cosi disgratia ta et infelice maniera di uita, pcioche Antonino Impator (che piu di altro Principe, che noi, conosciuto habbiamo attende à la cura del corpo ) ne gli giorni breui ßimi à posta di sole entra nella palestra, ne gli lunghisimi à la nona hora, ò al piu à la decima. Il pche possono i suoi seruitorische si trouano tutto il giorno con luisà queste hore partendosi prendere in quel tempo, che del di gli a= uanza, la cura del corpo loro, in modo, che facendosi not te possano chiudere gli occhi al sonno, percioche essendo la piu picciola notte di.ix.hore equinottiali, assai serà loro hauere tutto quel tempo dormito. Vedremo dunque

100

36

þ

se questo tal servitore si trouera nella passata sua vita assuefatto a gliessercitij, ò pure senza essercitarsi solea bagnarsi, che gia sono alcuni, che senza altrimente fri= carsi, unti d'oglio entrano tosto nel bagno, ò pur tolto solamete il pettinetto per nettarfi il sudore di dosso nel bagno stesso. E sono alcuni, che poco di questa consuetu dine si curano, tal che ne del continouo, ne lungo tempo si trouano alcuni di loro infermi se sono quelli sche han= uno ampio elibero trafpirare p lo corpo. Et Hippocra te unole che questa maniera di huomini soglia essere piu Sana, quando dice, che l'hauere il corpo raro & aperto al trăspirare, è molto gioueuole, e salutifero à quelli che euaporano molto per lo cupio, come e à lo ncotro meno salutisero à quelli, che meno ui euaporano. Ma non biso gna questa maniera di corpi ad altra consuetudine tran sferire, come ne anco qual si uoglia altra, saluo che quel la, che fusse stata gran tempo inferma che se se ne uedesse alcuna del continouo inferma, bisogna andare inuestigă do della cagione, laquale troueremo cominciando à cer= care della maniera della infirmita, perche cio che afflig= ge il corpo (plo delle cose che in lui stesso si trouano) p una di queste due occasioni auiene, e per soprabondăza, e repletione, ò per colpa del succo. Se uedremo, che la in firmita sia per repletione, tutto il rispetto della uita si ha qui à uolgere di cercare i succhi ad una mediocrita, che se p colpa de'succhi auiene, cercaremo di fargli ugua li tra se. Ma prima parleremo specialmente come si deb baproueder à la mediocrita, che nella quatita si uede, poi

come à la equalita, che nell a qualita consiste. Parliamo del primo, e come si diceua, de'morbi della repletione, quando quello, che dal corpo euapora, e meno che non so no quelle cose, che egli riceue. Bisogna dunque ben mira re, che si conserui una mediocrità di quello che si magia, e bee, rispetto à quello, che suori del corpo si caccia. Et al Ihora potremo questa mediocrita conservare, quando ne l'uno e nell'altro ponderaremo la quatita, perche à quel li che entrano tosto nel bagno, persuadiamo che poi si frechino, e che facciano qualche poco di moto prima. Et à quelli, che queste cose prima faranno, diciamo, che uo= gliano anco un pochetto accrescerlese mancare della qua tita, ò della qualita de! nudrimento, ò pure di amendue, percio che coloro, che presto e notabilmente si colmano, e reimpiono souerchio, douranno diminuire l'una, e l'al tra, che non presto, ò non notabilmente, potra de l'una sola di loro mancare, di quale piu uorrà egli. Egli e as= sai noto e chiaro come si possa mancare della quantita. Della qualita pliusi manca dandosi cibo di poco nudri= mento, che gia non sono pochi coloro, che col mangiare carne di porco si reimpiono tosto e colmano di succo. E pure quello nudrimento ricerca e fricationi, & esserci= tij uehementi. A costoro daremo dunque herbaggi, e le= gume, che non molto accresceranno quello, che ha il cor= poin se,e di piu pesci & augellische medesimamente no molto nudriscano. Quelli poi, che di uitiosi succhi si col= mano, non steranno solamente ad una cosa intenti, come fanno quelli, che de repletione patiscono, pche no è una

spetie di uitioso succo che altri di piu freddo succo si col mano, altri di piu flegmatico, altri di piu caldo e coleri= co, alcuni di piu acquoso, er altri di piu malincolico. Tutti costoro dunque si asterrano di mangiare e di bere quelle cose, che possano facilmente quel succo, del qual si colmano, generare. E gia s'e copiosamente di cio parla= to ne tre libri, che scritti habbiamo delle uirtu de cibi, et in quell'altro intitulato de'cibi, che generano buono ò cattiuo succo, Vi ha anco un'altro libro de'nostri di que cibi, che estenuano, ilquale è certo molto utile à coloro, che di crudo succo si colmano, il quale è ben crasso, no pe ro sempre glutinoso. A tutti costoro è un comune rime dio il purgare di basso, massimamente à quelli, che hanno naturalmete astretto e stittico il uetre.e aco loro comu ne rimedio una coueniete mediocrita dell'uso del coito, perche una complesione senza diffetto, no si dee del tut to da gli atti uenerei astenere, come s'e di sopra de gli corpi secchi detto. Questo bisogna si bene considerare, se à quelli, che questa cosi fatta uita uiuono, gioua & e bene, che una, ò pur due uolte mangino il di. Della quale consideratione questo e il capo, e'I fondamento, cio è la natura prima de'lor corpi, poi la consuetudine del uiuere loro, e finalmente parendoci di mutare que stamaniera di uita, uedere come egli sia per soffrire que sto mutamento. Egli ci accenna, emostra la natura istes= sa quello,che gioui. E quelli,che hanno copioso di colera il uetricello, come se è gia detto nel quarto, o hora an co si dira, sempre debbono mangiare, e bere prima cose,

ß

che muouano e facciano lubrico il uentre. I uini uoglio= no esfere dolci, e che possano fare il uentre molle, perche non tutti sono di questa efficacia e natura,i cibi uoglia= no esfere herbe con oglio, e con garo. Quegli uini si uo gliano fuggire, che sono austeri, e quegli cibi, che astrin gono, e fanno stittico, eccetto se per confirmare la bocca del uentre doppo finito di mangiare si magiassero. Egli si dee anco in cio l'huomo con la isperietia reggere, pche sono alcuni, à iquali l'usare cose stittiche, e che astrin= gono, non solamente non frena, e restringe il uentre, ma gli gioua anco à farlo lubrico, perche corrobora la bocca del uentricello. Ilche chiarissimamente si uede in quelli, che la hanno debole. Quelli, che soleuano innanzi al bagno esfercitarsi nella palestra, prima che si dessero del tutto à la uita piena di negotij, come è cosa lor dan nosissima astenersi da quegli essercitij, cosi senzalor gran danno no possono come prima faceano, cotinoarsi. Debbono dunque costoro usare l'essercitio recuratorio, del quale si è ragionato di sopraset insieme măcare qual che pocodella misura e quantitate ordinaria della carne di porco. E perche (come diceua) sono alcuni, à quali è piu utile mangiare qualche cosa innanzi al bagno, parle remo e della hora, quado questo fare debbano, e della qua tita, e qualita di quello, che mangieranno. Diro dunque quello, che sono 10 solito di fare ne'giorni, che ò per uisi tare gli infermi, ò p altri affari, ho creduto douere mol to tardi entrare nel bagno. Poniamo, che il di, quado cio essere dee, sia di xiij hore equinottiali, e che creda po=

tere uolgermi à la.x.hora à la cura del corpo. In questo caso à me e paruto presso la quarta hora del giorno tor re un simplicissimo cibo, cio e solo pane. Et io ho gia cosi fatto, benche ad alcuni non piaccia il mangiare del pane solo senza altro, perche l'accompagnano con dattoli, co oliue, con mele, ò con sale, e sono alcuni, che anco ui beuo no appresso. Io mai doppo un tal cibo non beuo, e man= giosolo il pane. La quantita puoi uuole essere tanta, che possanella decima hora essere conquotta e digesta.E se l'huomo uorra essercitars, potra senza niun nocumen to per quella uia farlo, perche ad alcuni, l'essercitarsi ben pieni di cibo, e stato cagione di non picciolo danno, per= cioche si sono ritrouati col capo pieno di uapori,e si ha no sentito nel fegato ò un certo peso e grauezza, ò un certo attesameto, ò l'uno e l'altro. Quando dunque una cosa simile auiene, gli si uuole soccorrere tosto, se il sega to si troua oppilato, ui rimediaremo con cose, che possa no aprire, e mandare uia quello, che ui si troua se dentro impedito e fermo, se si truoua il capo ripieno, il curare= mo con passeggiare, or innanzi mangiare spetialmente, ben che si possa anco doppo mangiare, fare. Et in questo caso unole essere il passeggiare il piu lento e tardo, che sia posibile. Quando innanzi mangiare si fa, uvole es= sere ben piu presto e neloce di quello, che s'è detto do= uersi sare doppo mangiare, non dee pero essere al modo, che noi soliamo frettolosi farlo, quando qualche negotio ci affretta e spinge. Le cose, che aprono e nettano gli op pilati meati del fegato, giouano anco à la tarda coquot =

tione. E le migliori, che possano à questo proposito usar si, sono l'oximel, or il Diatrion Pipereon, nelquale non sia mista medicina, che non sia familiare. E di piu anco, una maniera di uita estenuatoria, perche tutte queste co se emendano la tardita della conquottione, es apro= no le oppilationi del fegato. Quando poi auiene nel uentricello la corruttione de'cibi, se quello, che si corrom pe,ne cala e ua giu, è cio grande occasione di sanita, che se non ua giu, si uuole prouocare perche ui uada, con co se, che leggiermete purgano, come è il Diospoliticon, do ue sia misto nitro, che sia di pari peso con le altre cose, e come la copositione, che si fa di sico, e di cnico, ò pure le altre che di cnico, ò di Epythimo si fanno. A quelli, che in questa indispositione si trouano, gioua anco innazi mangiare il uomito, il quale si ha à fare col bere di uino dolce. E si debbono guardare costoro di mangiare cosa fumosa, ò di male odore, ò che facilmente si corrompa. Egli debbono sempre fare elettione di cose di buono suc co. Delle quali s'è gia scritto ne'nostri libri intitulati de gli cibi di buono, e di cattiuo succo, & in quelli al= tri tre, che intitoliamo delle faculta e uirtu de' cibi . E= gli è anco molto conueniente & utile à quegli, che cosi indisposti si trouano, se colspatio d'un mediocre tempo purgherano il uentre con cose, che moderatamente pur ghino, come e il Dialoes amaro, che chiamano i medici. Che se noi per un lungo tempo lascieremo questo uitio= so succo aumentare, ne potra qualche graue morbo nasce resal quale potremo in que'giorni ogni cura uolgere,

CONSERVARE LIB. V. quado si celebra qualche publica festiuita, perche allhora si truoua l'huomo libero da ogni mestiero seruile. Ma sono moltische per la intemperantialoro, non solo sono negligenti à curare quel di male, che si truoua raccolto ne'corpi loro, ma l'accrescono anco di piu, usando in queste stesse sessività maniera di uita dannosa, e noci= ua. Onde nasce, che alcuni di loro ne incorrono in lughe infirmita, delle quali non si possono poi in tutta la uita loro istricare, come sono le podagre, i morbi articulari, le pietre nelle reni, or altri simili, or alcuni se ne sento no affligere una uolta l'ano ò al piu uno anno si,un no, alcuni altri due uolte l'anno anco. L'arte, che promette di conseruare la sanita, à quelli, che le seranno obedien= ti,ce la conseruera e manterrà, che gia à quelli, che obedi re non le uogliono, ella è à punto come se non fosse. Al= cuni recusano di obedirli uinti dalle presenti uoluttà, delle quali non uogliano essere di senzase costoro chia= miamo isfrenati & intemperati. Alcuni altri uinti da da l'ambitione, e da la gloria uana, che dicono, nel nume= ro de'quali era colui, che haurebbe piu tosto qual si uo= glia altra cosa sofferta, che di lasciarsi ungere tutto il corpo à fatto di pece, benche gliele persuadessero i medi ci, per rimedio della discolezza, e delicatezza del corpo laquale in alcuni nasce per lo distemperamento di tutto il corpo, che ecceda nel freddo, e secco, in alcuni altri, per la debolezza naturale della uirtu digestiua, ò della nu= dritiua, ò pure di amendue. A costoro cosi indisposti è di sommo giouamento quella maniera di unguenti, che

Kho

chiamano Dropace i Greci, come quello, che gioua & à distribuir il cibo nel corposet à nudrire. Egli si puo ue dere, che molti, che erano prima delicati e sottili, sono con questo rimedio diuentati corpolenti, massimamente quelli, che hanno la uirtu del digerire debole, e quella del nudrire gagliarda, ma che p la penuria della materia atta, non puo copiosamente nudrire, laquale incomodi= ta nasce dal no potere dedurre l'alimento nel corpo. Ma (come s'e detto) alcuni per ambitione, ò perche piu del conueneuole à la loro bellezza attendono, non uolen do parere di ungersi di pece, fuggono questo rimedio, è uogliono, che noi à la loro discolezza ne pensiamo qual che altro. E pure non ue ne eniuno che possa à questo agguagliarsi. Puo anco questo, che io diro, giouare, se in anzi al bagno con mano ne troppo molle, ne aspera fri= cheremo il corpo fin che diuenti rubicondo, poi ristri= gnendo con dura, ma con non molta fricatione il quoio, uerremo à farlo e duro, e denso. Appresso, se hauendolo fatto mediocremente essercitare, e lauare, senza fargli però far lunga dimora nella stanza del bagno, il nettere mo cen la gia detta secca fricatione, e poi untolo con un poco di oglio, li daremo à mangiare, Che gia in costo= ro qui bisogna hauere gli occhi, che hauendo nelle parti sode del corpo attratto il sangue buono, confermiamo la uirtu nudritiua, e prouediamo, che non eshali fuori quel lo, che attratto si troua. La uirtu nudritiua si stabili= sce, e conserma, eccitando il calore nella carne e non eßhalera fuori il sangue, che attratto nella carne si truo

TE

20.1

5

na,ungendolo di oglio,perche questo ha forza e uirtu di medicamento emplastico, che chiamano, quasi che tenace mente à guisa di empiastro nel corpo, oue si unge, si ser ma. Che se non cel vieta la eta, sera di grande utilita, se : con le gia dette cose opraremo anco il bagno freddo. Al contrario poi, in quelli, che sono souerchio corpolenti, si dee la digestione, e distributione diminuire, es accre scerui la eshalatione del corpo. La distributione si dimi nuera con una assidua purga del uentre, assuefacendoci di spignere tosto giu tutti gli istrometi del nudrimeto, che'l contengono. La eshalatione poi del corpo s'accre scera con un ueloce essercitio, come e à punto il corso, e con molto fricare con un guenti, che habbiano uirtu di euaporare. La fricatione bisogna essere molle, che fac cia il corpo raro. Mi ricordo hauere io un gran grasso in poco tempo recato ad una mediocrita di carne, facendo lo prima correre sorte, poi nettandoli il sudore di dosso con un panno di lino è ben molle, è bene afpero. Appres so, lasciai fricarlo molto con unguenti euaporatorij, che da medici moderni sono chiamati Acopi. E doppo questa fricatione il condussi al bagno, ne subito poi li seci dare à mangiare, ma fattolo riposare un poco, ò pure ritornareà qualche suo solito affare, il seci di nuo uo ritornare nel bagno, è poi seci porli dinanzi gran copia di cibi di poco nudrimento, con disegno, che si sa turasse bene, ma che ne togliesse poco nudrimento il cor po. A questa guisabisogna anco emendare gli altri di= stemperamenti, che tutto il corpo occupano, hauedo pri

839

ma ritrouata la strada di quanto à fare si habbia, e poi ben ruminate le cose, che possano questo effetto fare, Che gia hora il nostro parlare breuemente si drizza à colo= rosche si ricordano di quanto s'è detto e qui, or altroue de le fricationi, degli essercitij, de'bagni, de'cibi, delle medicine, perche complettendo la dottrina compediaria cose comuni, e generali, e facendoci percio anco di molte cose particulari ageuolmente ricordare, io credo di ha= uere compiutissimamente in questa materia sodiffatto, poi che non ho solamente le cose universali tocche, ma molti essempi di particolari anco. Egli è dunque gia tem po di uenire à ragionare delle disuguali complessioni di corpo, che si possono anco chiamare inferme. Egli sono di tre maniere queste disuguali complessioni, come è an co ditre sorti, la compositione del corpo nostro, una, che delli primi elementi consta dalli quali sono le parti simi lari, che chiamano, la seconda, che di queste similari istes se si forma le quali istesse similari sono elementi sensibili delle parti dissimilari, onde nasce la compositione delle parti istromentali. La terza e la compositione di tutto il corpo, che delle istromentali parti si fa. Et è questa ultima la piu facile & à discernere & à curare, la secon da è piu difficile di questa terza. La prima è piu lubri= ca. Incominciaremo dunque piu comodamente dalla ter= za, che ne si dà piu facile delle altre & à conoscere, & à curare il morbo, come à dire del capo (dal quale inco minciaremo) il quale sia di distemperata natura, tal che egli generi molti escrementi, onde ne auiene, che i mem= bri

31

AND IS

Alle .

145

M.

in !

bri che li sono soggetti, & inferiori, uengono ad esser= ne offesi, in qualunque parte questi escrementi inclinino. Et il piu loro pronto uiaggio si è uerso la bocca, e le narici del naso. Calano anco ne gli occhi, e nelle orecchie anco ad alcuni. Questi scorsi de gli escrementi della testa ne uengonc giu parte nella gola, parte nella arteria aspera, la cui somma parte, che con la bocca si congiunge e la chiamano Laringe i Greci, è istromento della uoce, come nel libro della uoce, che scritto habbiamo, si è mo= stro. Questo Laringe dunque bagnato dalle cose, che dal capo cadono, fa nel principio la uoce rauca, col tem= po poi la fa picciola, e bassa che se il male passa anco piu dilungo, la toglie del tutto à fatto, & e quando infie= me col Laringe uiene anco ad humettarsi l'arteria, che se questo scorso giu è acre, non solo nasce in queste parti la gia detta inettezza à la uoce, che egli ui si genera an= co una certa grauisima erosione, laquale é di tale na= tura, di quale sono quelle, che noi tal uolta fatte uediamo sul quoio leso senza essere di cio stato cosa alcuna istrin secascagione. Egli ne uiene anco ad essere ulcerato il pul mone, e chiamano poi questo morbo Tabe. Ma se questo scorso di escrementi ne ua la uolta della gola e del uen= tricello, s'egli è freddo muta in freddo distemperamento i corpi, s'è gli è caldo gli muta in caldo. E questo anco col tepo esfulcera, e tra'l principio disturba e toglie uia lo appetito e uoglia di mangiare & insieme la conquot tione. Il freddo deflusso di questi escrementi genera len= tezza e tardanza nella concottione, genera indigesti=

onese rutti acetosi, che s'egli si troua anco corrotto, cor rompe anco l'alimento, la quale corrottione e cagione di cauare fuori rutti fumosi ò acetosi, ò di altra maligna simile qualita. Che se questo corrotto humore e nociuo, penetra piu giu, ne tormenta er affligge l'intestino ie= iuno, e'l crasso, che chiamano i Greci Colon. Dipiu, ua e= gli anco à toccare i uafi, che sono nel Mesenterio, e per mezzo de'quali si fa nel segato la digestione del cibo. Et alcuni ne perdono l'appetito del tutto. Alcuni altri ne uengono in appetiti innaturali ecanini, che chiamano, ò bramão uitioso estrão cibo, coe suole à le done gravide auenire. Egli è anchora chiaro, che quell'humore marcio e che dalla testa nelle pti piu basse di lei cala, ui genera dimolti morbi, come è quello che chiamano del'una i lati ni, ò quegli altri, che i Greci Paristhmia, e Parulide, Antiade chiamano, che tutti sono morbi, che e den= tro la bocca presso la gola, e fuori nascono, ui genera anco corrosione de'denti, & altre piaghe, e putrefat= tioni nellabocca. Lamaggior parte de medici in questo caso, o toccano col serro quella parte dentro labocca, che chiamano columella, ò danno medicine, con le quali facciano sputare quello, che per l'aspera arteria era gia nel pulmone scorso. Altri proueggono al uentre, Altri à i denti, & à la bocca, à pure à quello, che ueg= gono essersi nel naso sermo. Taccio degli occhi, e degli orecchi, che sogliono anche esti esere non poco lesi. E pure (come io penso) sarebbe meglio dare al tronco,e quasi al fonte istesso del male, corroborando il capo, ò

Th.

non potendo cio fare per la grandezza della distempe= ranza naturale, almanco prouederli secondo la spetie del morbo, e non fare, come alcuni medici fanno, che ad ogni capo applicano quella medicina, che si compone di Thapsia, e di sinapo, la quale, se il capo si sente male p. caldo distemperamento, gli nuocemolto. Gioua dunque à costoro bagnarsi spesso in acqua dolce, perche tirino fuori i caldi uapori, che hanno nel capo, e facciano tut to il temperamento del capo stesso migliore. Nuoce loro usare le acque calde, che da se stesse in molti luoghi na= scono, perche quelle di loro, che sono sulphuree, ò bitu= minose, perche riscaldano, sono inimicissime al capo na= turalmente caldo, quelle, che participano di alume poi, non sono buone, perche chiudono i stretti meati del cor= po. Quelle acque, che da se stessenascono, si possono sole senza danno usare (se pure usare si debbono) che sono dolci, che gia non si puo dire, che utile alcuno cauare se ne possa, perche non sarebbono perauentura calde, quan do non hauessero in se parte alcuna di uirtu medicinale che riscaldasse. Egli sera piu securo e migliore con la isperientia cosi satte acque discernere, poi che rare se ne trouano. Ne sono nella patria nostra lungi da .xiii. mi= glia dalla citta & in Prusa poco piu di un miglio. Quel le dunque, che nella patria nostra sono, ne gli Alliani (cosi chiamano quel luogo) sono tutte di una maniera, e da un solo sonte nascono. Quelle, che sono in prusa, sono di piu maniere, et e diuerso il loro fonte, come anco nel la patria nostra in un luogo, che chiamano Lyceti. Ora

à quelli, che hanno il capo forte caldo, e bullente, gioua nel tempo di estate, ungerlosi de oglio rosato, che sia di fronde di rose solamente fatto. E quello è migliore, che di oglio crudo, o omphacino, che chiamano, fi faccia. E mol to meglio anco e, se non ui si pone punto di sale. Sono an co alcuni capi, che per lo temperamento delle arterie ne incorrono in uertigini, & in dolori di testa, ne quali so liamo noi anco toccare col ferro le arterie. Ma questo esce da i termini de l'arte della quale noi hora parliamo. A quelli capi potra ben questa arte soccorrere, che del continuo si dolgono con una troppo acuta passione di nerui, che nascendo per la maggior parte dal capo, uen= gono giu à coprire la bocca del uentre, et un'altra par te anco ne cala giu nel resto del uentre istesso. Ma il me glio sarebbe fare, che cio à niun conto auenisse, proue= dendo, che l'humore colerico è non calasse per niun con= to nel uetre, ò che se ne cauasse uia fuori co la maggiore prestezza, e celerita posibile. Che eglino uicali, ui si prouede col dargli ben presto, e per tempo à mangia re,perche essendo colerico il temperamento di tutto il corpo, richiede, la parte piu debole essere fortifica ta co cibo, che corrobori il uentre. Che gia non rimedia douisi à questa guisa, descorrerano giu nel uentre molti superflui e marci humori, de'quali si colma il corpo, e che chiamano Icore i Greci, del cui uapore nascono ad alcu ni tosto non solamete dolori di capo, ma suffusioni an cone gli occhi, o ad alcuni anco il mal caduco. Tutta la maniera dunq; del uiuere di costoro si uuole mutare ne=

REAL PROPERTY.

£ -

10

N.E

1

e de

l'humido, e nel freddo piu tosto. Quello poi, che concor re nel uentre, se ne uuol cacciare uia col uomito, ò per ma di sotto. E si dee ogni di del continuo corroborare lo stomaco co cibi, prima che egli si colmi di colera, e poi con maggiore interuallo si dee purgare con queste medi cine, con cime di absinthio, e con la compositione di Aloe, che chiamano picra, perche questa penetrando altamete nelle tuniche del colerico uentricello, il netta e purga. Il che non puo cosi fare l'absinthio, il quale ha solamete uir tu di astergere enettare, di nettare, dico, le sozzure, che nelle tunice del uentricello si trouassero, e non di cauare fuori cosa,che si trouasse iui con qualche profondita im= bibita, come l'Aloe farebbe. Le untioni, che si uogliono poi doppo l'Aloe, applicare al uentre, uogliono essere alquanto astrittiue, come è quella de l'unguento Meli= no, che di pomi cotogni si fa, e del Masticino, e del Nardi no. L'estate si dee piu tosto il melino usare, l'inuerno il Nardino, la primauera il Masticino, perche questo è po sto come nel mezzo tra il Melino, e'l Nardino, ilquale riscalda, massimamente hauendo un poco copiosamente misto seco l'Amomo, il Melino poi refrigera. Le donne ricche hanno un'altro unquento piu pretioso e migliore del Nardino, & è il soliato, che chiamano. Vi sono anco gli unquentische chiamano Spicatische posono e corro= borare il uentre, e scaldarlo. Mase non solo manda giu il capo humorimarci caldi nelle parti del uetre, che egli ha anco il uentre istesso un caldo distemperamento, biso gna usare del continuo e cibi e beuande, che refrigerino,

t iij

or accrescere, e diminuire questa qualita uariamente se condo le stagioni de l'anno, senza giungere pero mai al contrario, come in quelli, che erano di mezzano tempera mento, facemmo, riscaldandoli nell'inuerno, et rifrigera doli la estate. Nel medesimo modo essendo amendue le gia dette parti di freddo distemper mento indisposte, si debbono sempre usare e cibi, e beuande, or untioni, che ri scaldino, uariadoli poset accrescedoli e diminuedoli seco do la stagioe de l'ano. Ma eglie difficile conesione, ogni uolta che la fredda e flegmatica marciosa materia scorre giu nel uetre caldo, è che la calda nel freddo uetre discor rasestille. E di queste due io ho con la isperieza ritroua to e ueduto, che e molto piu assai difficile à curare quella, che manda giu nel caldo uentre gli freddi e flegmatici hu mori. Ma quella complessione è pessima, che è di cosi fat= ta natura coposta, che no ha il uetre facilmete lubrico, ne puo facilmete uomitare per bocca, perche gli humori flegmatici se moito s'indugiano nel uetricello, ui si cor rompono, in modo che l uengono à corrodere, et insieme à madarne la uolta della testa uitiosi uapori. Che se nel uentre naturalmente freddo stilli giu dal capo humore flegmatico, ui si puo di leggiero rimediare, con darli la mattina qualche poco di simplice medicina, come e il Dia trionpipereon. Egli è anco buono il pepe solo, beuuto ben pisto emisto con acqua, or à questo proposito e mi gliore il pepebianco, che è anco piu appropriato per lo stomaco. Alo'ncontro è à costoro inimicissimo il bere de l'absinthio, come quello, che genera humore flegmatico

113

394

90

Par I

1

M

lan.

Vir.

nel uentre loro, e no ha uirtu ne forza che punto uaglia. per nettarlo. Non gioua ne anco l'Aloe molto à costoro perche l'Aloe ha uirtudi trarre uia l'humore colerico, e per questo è stata ritrouata attamente la compositione di lui, che chiamano Picra, laquale con la acrimonia, e ca lore delle cose, che hà in se ( come ne è una à punto il ci namomo), spezza e netta, e lenti, e crasi succhi, che truo ua. Ma non si dee del continuo questa medicina usare, co= mefacciamo del Diatrionpipereon, ò del Diacalamin= thes, i quali anchor che ogni di gli usi colui, che è dal fred do uentre tormentato, non ne sentira pero mai danno al cuno. Egli si pongono con ogni cento dramme di aloe, sei dramme di ogni una delle altre sei cose, che ui entra= no. E questa e poi la Hierapicra, che tutti preparano et usano in Roma. Ma io la compongo anco in due mani= ere. In una pongo piu di quelle cose, che riscaldano, nel altra ne pongomeno. Potremo anco in questa compo= sitione porre piu delle altre cose, mancando del solito peso del'aloe, che sera, ponendo con ogni sei dramme, de le altre cose, lxxx. dramme di aloe ò pure porne meno, come sera, con. cxx. dramme di aloe porre sei dramme sole di ogni una delle altre cose. Quando non potesimo hauere del Cinamomo, ogni un sap che in sua uece potremo porre il doppio di casia persetta o otti ma, che gia alcuni uogliono che ella sia di uguale uirtu col debole, e non troppo buon cinamomo. E ueramente che dal persetto cinamomo ella e assai auanzata. Maco me non hauendo buon pane, mangiamo anco il biscotto,

t iiij

cosi non hauendo del cinamomo, ci seruiremo della casia perfetta. A quelli poi, che hanno il uentre ò freddo, ò temperato, ma procliue al freddo, daremo come atta à loro, quella medicina, che chiamano Diospoliticon, la quale anco si suole fare, di due maniere, ponedo per quel li, che hanno astritto e constipato il uentre, con cimimo, con ruta, e con pepe, altrettanto peso di nitro Berenitio, per quelli, chel'hanno lubrico, e disciolto, la metà sola= mente, percio che bisogna con questa medicina estenuare il flegma, e cacciare uia fuori lo spirito aereo e uentoso. Quando poi il uentre esmisuratamente caldo, e'l capo freddo, è una graue, e dura connessione. percio che il flegma, che stilla giu nel uentre, ha bisogno del Dia= trionpipereon, e del Diacalaminthes, e del Diospoliti= con anco del quale s'e pure hora fatta mentione, er à l'oncontro la bocca del uentricello uiene facilmente offe sa dalle cose che ui accedono il calore. In quelli dunq; che in cosi fatta indispositione si truouano, si dee tenere que sta uia, che gli si uuole spezzare il slegma, e nettarlo uia con cose, che non riscaldino, come ueggiamo à ponto es= sere l'oximele. Ma quella conessione è lubrica e difficile forte à curarsi, quando s'uniranno queste tali dispositio= ni di corpo insieme, che la bocca del uentre (che chiama no lo stomaco) sia debole, e nauseoso, & il uentricel= lo sia stittico, constipato, perche tutte quelle cose, che prouocano il wentre, tutte offendono, e perturbano lo stomaco, perche i cibi uengono à nuotare nella sommita di lui, er ad eccitarne su nausea. A costoro necessaria=

M

74

mente auiene, che poco ne possano conquocere il cibo. Che se noi al contrario li daremo cose, che gli corroborino lo stomaco, non passeranno tre ò quattro giorni, che gli faremo, constipato e stittico il uentre. A questa maniera di huomini, ho io auertito conuenirli una sola maniera di uita, cio è che primeramente gli diamo herbe con o= glio, e con garo, & altre cose, che sogliono rammollire il uentre, e poi che uedremo che habbiano il loro debito cibo tolto, li daremo alcuna cosa di quelle, che sortificano, e corroborano lo stomacho, come sono poma granate, mela, e pera, che gia sono alcune cose di questa sorte, che senza acetosita astringono. Ma il patiente, che haura di ogni una di queste cose fatta separatamente la pruoua, usera quello, che egli haura trouato giocondissimo al gu sto suo, e non nociuo. Ne gia bisogna mangiare molto di queste cose, ma quanto bastera (come ho detto) à re focillare la debolezza dello stomaco, perche con la ispe= rienza mi son accorto, che'l molto uso di loro dissolue il uentre. E nel generale, quelli che cosi disposti si troua no, come diceuamo, se doppo il cibo ordinario mange= ranno qualche cosa Rittica, et astrittiua, piu diuenteran no lubricische se à niun conto mangiata non la hauesse= ro. E questo auiene, perche la bocca del uentricello cor= roborata dalla uirtu di queste cose, ne manda giu quello che nella sommita nuotaua, & insieme con questo tutte le altre cose anco, che erano nella parte superiore del uentre, e gli intestini, che questo mouimento del cibo tol gono, il mantengono, e spengono anche esti giu quel=

lo, che dalle parti superiori tolto hanno, percio che si ue de questa uirtu impulsiua, ancor che ella dalla parte di basso nel sondameto si muoua uerso su spingendo alcuna cosasseruare forte di lungo il suo moto, benche sia que= Sto andamento in su nel corpo dell'animale fuori dell'or dine debito e naturale. Ma egli puo ciascuno uedere, che egli è come io dico, se uorra recarsi à mente quello che spesso à ciascuno di noi auenire suole, percio che à le uolte ci sentiamo in qualche luogo presso il sondamento un certo mordace humore, il quale ci irrita, e spigne à douerlo espellere e cacciare fuori ma noi impediti da qualche negotio ciuile, cel ristrigniamo dentro, e non lo mandiamo fuori, onde perche egli si riuolge, e toglie la uia di su, ce ne sentiamo spesso dolere il capo. Con ottima ragione dunque, benche il cibo facendo lubrico To stomaco, nati su, le cose austere nondimeno mangia te poi, corroborato che hanno le parti superiori del uentre, dano principio à le cose che nel uentricello si tro uano, di andare, e spingere sempre in giu. Il qual prin cipio di andare giu la uolta di basso, gli intestini il tol= gono, e sogliono conseruarlo infino à l'ultimo, e piu bas so esito di loro. Ma basti di costoro questo, passiamo ad un'altra disuguale dispositione, che non cede in ma= lignita à niuna delle gia dette, co è quando si genera= no nelle reni pietre, ò durezze callose, che chiamano Po ri i Greci, & è tutta la dispositione del corpo delicata e discola. Costoro per la infirmita che hanno, richiedo= no medicine, e maniera di uiuere, che estenui, le quali co

se nondimeno sono al corpo delicato inimici sime. Onde hauendole usate un, che del morbo delle reni patiu a, e sentendosene percio male potere mouere i denti e che li teneua come addormentati, e che (come esso diceua) li sonauano aguisa d'una cosa secca, ne parlo co'medici di terra di Lauoro, doue egli uiueua, iquali credendo, che questo fusse uno affetto, che minacciaua Paralisi, cio è la resolutione de'nerui, gli secero usare medicine di eu= phrobio, e di limnesi, che chiamano anco Adarce i Greci. Ma sentendosene colui ogni di peggio, e ueggendo, che questo affetto con grauisimo dolore gli andaua sempre montando su nelle parti superiori, ne ragionò meco, che à caso mi ritrouaua allhora in quella Contrada, e mi pregò che haueßi uoluto aiutarlo. Io inteso da lui la cu ra, che era stata nel suo male tenuta, mi accorsi, che esse do stato diseccato à quel modo dalle medicine, che prese haueua, era in quel morbo incorso. Onde di mandato de la maniera di uita, che hauesse douuta tenere egli, per rimediare à questa sua siccita, senza offendergliele le re ni, pensai, che susse assai al proposito il liquore lento de la ptisana, e gli pesci sassatili, e che in alto mare uiuono, ò ne' quali non è cosa alcuna glutinosa. E nel medesimo modo disi de gli augelli essere ottimi quelli, che hanno una simile carne, come ne sono à punto molti, che per le montagne uiuono, perche quelli, che tengono gli hosti p le citta rinchiusi in gabbie per uendere, e che con humi= do e copioso cibo ingrassano, sono in questo caso contra rijßimi.La migliore carne, che possano usare quelli, che

3

in questo affetto si trouano, si è quella delle pernici, poi e quella delle galline arcee, che chiamano, e de gli sturni, e delle merule, e de gli tordi. Che se non si potessero au= gelli di montagne hauere, si possono usare di quelli, che uiuono per le campagne, ò de' palumbi, che si tengono su per le torri per molti luoghi. Sono buoni anche i pas. serische fanno su per li tettise per le torri i lor nidi. E uogliono queste torri in luoghi alti & ertiessere po= Ste. Che sost seranno anco buone le galline, che qui nel piano dentro i cortigli si tengono. Egli si uieta à costo= ro cosi indisposti il latte di ogni altro animale, fuori che quel dell'asina, per essere piu di tutti gli altri sotti= le. E per dirlo in una parola, la maniera del ninere di co storo unole esfere postanel mezzo tra quella, che este= nua e che ingrassa. E gia delle cose particulari, che loro s'acconuengono, habbiamo noi tocco à lungo ne' libri, che scritti habbiamo della uirtu de' cibi, or in quello al tro che intitulato habbiamo di Euchimia. Onde è souer= chio piu qui farne parola, e basta questo solo dire, che s'habbia di tutto il lor corpo hauere quella cura, che s'è detta di sopra parlando del modo del uiuere di colui, che ogni altra cosa haurebbe sofferta piu tosto, che esse= re unto di pece. Che se chi e trauagliato dal male di pie tra,serà corpolento, si puo audacemente à costui impor re una maniera di uita, che estenui. Le medesime cose se= ranno appropriate e conuenienti à quellische dal morbo articulare e dalla podagra sono afflitti, percio che se so= no costoro carnosi e grasi, dal bere delle medicine, che

per le chiragre e podagre si danno, non sentono danno alcuno, se sono delicati e sottili, con diseccare recano in grauisima dispositione non solamente tutto il corpo, ma i piedi ancose le mani, se le mani anco prima male si sentiuano. Egli bisogna però sapere, che le medicine per le podagre sono molto differenti da quelle, che per lo ma le di pietra si danno, non solamente perche assottigliano i succhi glutinosi e crasi, ma perche riscaldano anco e di seccano, percio che quelle che molto riscaldano, non si deb bono à niun conto dare à quelli, che del male di pietra afflitti sono. Ma perche di tutte queste cose s'è assai det to nel nostro libro, che fatto habbiamo del modo del me= dicare, or in quegli altri libri, che scritti habbiamo del= le medicine, che sono di due sorti, e delle medicine simpli cise delle composte, non molto bisognaua quiui indu= giarsi, per essere questi cosi fatti corpi posti nel mezzo tra gli sanissimi e gli infermi, che gia quella parte del= l'arte, che famorbo uicino fuggire, prouede, e si toglie la cura de' corpi à questo modo indisposti, percio che niuno di quelli, che hanno la compositione retta del cor= pose senza difetto alcuno (secondo à me pare) dee ne be re medicine, ne usare maniera di uita, che attenui il cor= po. Ma quelli, che essendo naturalmente deboli ò in tutto il corpo, ò in qualche parte di lui, uengono per leggier causa offesi, questi si uogliono recare alla uita, che li con serui in sano stato, e torgli da ogni maniera suspetta di uita, laquale uediamo non essere nociua à niuno di quelle che sono naturalmente di buona complessione, e che non

sentono affanno di una mediocre fatica, anzi uolontie= ri ui si essercitano, là doue quelli, che per ogni leggier causa uengono in indispositione, talche si trouano del continouo da gran morbi afflitti, come e il mal caduco, lauertigine, il dolore di testa, & altri, ne' quali il capo e occasione di male à le partisog gette, come sono i denti le gingiue, la columella, che chiamano, e per dirlo in una, tutte le parti della boccase delle canne della golase di piu come sono le orecchie, gli occhi, lo Romaco, il uentre, e le parti del respirare, come è la somma arteria, che chiama= no Laringe, e l'aspera arteria, e'l pulmone, e'l piano del petto tutti questi, dico hanno per un commune rime= dio alla indispositione loro, che innanzi ad ogni altra co sase diligentissimamente conservino il capo istesso da ogni morbo lontano, e poi proueggano anco alle parti trauagliate e dolenti, pure che si sappia però anco que= sto, che no tutte le pti lese si uogliono corroborare. Biso gnabene à l'usoloro auertire, coe è à dire, che de li occhi e de gli orecchi ci seruiamo molto. Onde quado in queste due pti stillano dalla testa escremeti, si uogliono deriua re, e drizzare p le pti uicine, e cauarli fuori per lo naso principalmente. Che se non uenissero ad uscirne per que sta uia del naso, si nogliono cauare per la bocca, con l'a= iuto di quelle cose, che cacciano il flegma uia, come quan do per uia del naso si tenta, si ha à fare e con quelle cose, che sanno sternutare, e con quelle che aprono le oppila= tioni di lui. Gli occhi poi si corroboreranno, usandoui quel collyrio secco, che di pietra phrigiasi fa,ponendo=

16

PI

111

KG.

lo in guisanelle palpebre col specillo, è tenta, che chiamano, che non sene uenga à toccare la membrana intrin= seca dell'occhio, che gia cosi uediamo del continuo fare à le donne, quando con l'antimonio si uogliono fare gli occhi belli . Per corroborare poi gli orecchi il Glancio solobasta, trito sopra un sasso con aceto, poi à poco à poco infuso, e Rillato tepido dentro con lo specillo, ò pure co quell'altro istrumento, che communamete usano e'l chiamano oriculario. Confirmate poi, che à bastanza seranno, in modo che nulla piu ui concorra, ui si uuole instillare del continouo qualche poco di ottimo un guen to Nardino. Questo si faceua gia solo eccellente in La odicea di Asia, hora si fa anco in molte altre citta. Ma molto piu corroborera gli orecchi e gli giouera il colly rio, che chiamano Diaglaucio dal Glaucio che ui entra. Il medesimo giouamento li sara il Diarhodon, er il Cro code, & il Nardino, e quel di uino si fa. E di piu, quel li unguenti, che sanno in Roma le donne ricche, e che li chiamano Foliati e Spicati. Che se copiosamente scor= rera dalla testa à gli orecchi humore, emarcia er à que sto, & la essulceratione, che ui accadesse, ui medicare= mo col pastillo di Androne. Ma in questo mezzo rauol geremo e diuerteremo quella materia al naso & à la boc ca. E fatto questo, ci seruiremo delle cose gia dette diso pra. Or come da quello, che dalla testa stillaua, ne ue= niano offesi alcuni altri, che le erano soggetti, cosi nasco no di molti morbi dal fegato, dalle reni o dalla milza ò à le altre parti piu deboli, che li sono soggette. Egli s'è

giamostro ne'libri nostri delle faculta naturali, che o= gni parte del corpo ha faculta e uirtu di attrahere à se un suo proprio e coueniete succo del quale, mentre l'alte rano, e cercano di farlo à se simile, uengono à mal ser uirsi per nudrimeto. E che hanno anco un'altra faculta, per mezzo della quale desiderano, e si sorzano di cac= ciare uia da se nelle parti uicine il superfluo humore. E che se la particella uicina è ben disposta e gagliarda, no riceue quello, che l'altra le manda, e spigne sopra, anzi fa che quella particella sola, che riceuette in se prima quella indispositione, si ritenga p sempre il dolore, che s'ella fusse piu debole di quella, onde quello escremento si manda, il riceue ellabene inse, ma il rimanda di nuouo tosto à qualche altra parte piu debole. E questa poi à qualche altra pure il rimanda, finche si riuersi quello e= scremento in parte, di cui non ne habbia il corpo altra piu debole. Et à questa maniera quelli, che non hanno cura alcuna del uiuere loro, si trouano del continouo afflitti e uessati chi in una pte, chi in un'altra del corpo. Quelli poi, che non raccolgono humore alcuno super= fluo in se, sempre si mantengono le particelle loro de= boli,secure. Di chefanno sede chiarissima alcuni,che in alcune loro parti inferme e deboli sentono sei mesi inti= eri e piu, gran dolori, perche se fusse di cio la debolezza sono di quella parte, cagione, del continouo per sempre la pte inferma sentirebbe il dolore, coe quella, nella qua= le mainon mancarebbe la cagione di quella passione. Ora poi che non sempre quel dolore sente, cosa chiara e, che qualche

qualche altra cosa ci è in mezzo, che è occasione di gene rare quel mele, che certo non è egli altro, che quello, che ò in qualita soprabonda. E questo istesso, che soprabon= ba, ò per tutto il corpo si raguna, la quale mala disposi= tione chiamano i Greci Pleehora, ò pure in qualche par= te principale del corpo, laqual però sia naturalmente debole. Quello, che soprabonda, ò restando in questa par te debole, ò passando in qualche altra di piu debole natu= ra, doue egli si ferma, genera grauezza, e dolore. Biso= gna dunque prima di ogni altra cosa considerare, e uez dere, se quel membro da se stesso, e per sua natura sen= tasempre dolore, ò pure per cagione di qualche altro membro, che si trouaua gia prima di lui indisposto. Egli soprauiene alle uolte alla parte debole instrinsecamente la offesa, e'l male, ò perche si raffreddi, ò perche si stan= chi, ò perche riceua contusione e colpo, ò serita alcuna, ma per lo piu uiene ella lesa per la maniera del uiuere che gli contrahe, e reca sopra, superfluita, e uitioso suc= co. Egli bisogna dunque attendere e mirare alla gradez za della naturale infirmita nel membro, hauendo gia fat to prima quella distintione, che s'édata, e dare al patie te piu parcamente da uiueresche primase poi porlo in un conueniente & atto essercitio. Bisogna ben guardar la, che per cagione istrinseca non gli uenga lesione alcu na sopra. Appresso poiss'egli con queste cose non diuen ta magro e discolo, nella parte inferma e debole ne uien tormentata, ne afflitta, si dee questa maniera di uita gia detta continouare. Ma s'egli ò diuenta di tutte le mem=

X W

## COME SI POSSA LA SANITA bra discolo e magro, ò la parte mal complessionata ne sente affanno, e peggiorarne, bisogna questa cosi fatta maniera di uita mutare, perche s'egli se ne sente male, una delle due cose faremo, ò gli mutaremo la sua manie= ra di uiuere in un'altra piu estrema e parca, ò il faremo à un determinato tempo dell'anno purgare. Ad alcuni basta una uolta sola l'anno nella primauera purgarsi, al cuni altri hanno bisogno, di purgarsi anco un'altra uol ta appresso poi nell'autunno. Se uedremo, che il corposi sia cumulato di copia di sangue, gliene faremo cauare. Se di uitioso succo il uedremo colmo, l'euacuaremo con medicina, che possa quello humore soprabondante purga re. Che se la parte afflitta e inferma si sente bene con la parca uita, ma che se ne ammagrisce il corpo, faremo usar li quella untione di pece, della quale s'è prima detto, per refocillare nell'estenuata coplessione. Ma quella disposi= tione di corposche io hora diròse pessima, perchesono al cuni che generano copioso e caldo seme genitale, il quale gli stimula & irrita à cauarlo fuori. Ma cauato che esi l'hanno,gli si risolue tosto la bocca del uentre, laquale e i Medici, e tutti gli altri chiamano stomaco, e gi non solamente si sentono aprire per tutto il corpo, e ne diuen gono deboli o impotenti, ma ne appaiono anco secchi,

Sottili, pallidi, e con gli occhi concaui e posti à dentro. Che se perche sentono tutto questa male dal coito, se ne ritraheno, ne uengono à sentire non solamente affanno

di testa, ma dolore anco e nausea dello stomaco. E di piu, da questo rattenersi quel maligno seme dentro, ne gli na

scono di notte dormendo cosi fatte immaginationi, che gli sono cagione di affanno niente minore di quello, che doppo il coito sentiuano. Dicendomi un di costoro, che mentre, che egli cauaua fuori quel suo ben caldo e morda se seme, non solo il sentiua egli, (e con suo male che ne gli seguiua)ma le donne anco, con le qual egli haueua à fare, gli persuadetti, che si fusse douuto astenere da cibi, che hauessero potuto il seme genitale accrescer, e che usas se no solamete cibi ma medicine anco, che l'hauesser dimi nuito & estinto. De' quali s'e da noi ragionato, ne libri che scritti habbiamo de li alimeti, et in quelli medesima= mete dellesimplici medicine. E che poi usasse essercitische essercitano piutosto le ptisuperiori del corpo, che il re sto, coe e il giuoco della palla à uento, e l'essercitio, che si fa alzando e mouedo su nell'aria pesi co lama dritta e co lama maca. Gli ordinai anco, che dopò il bagno s'un gesse tutti i lobi di quella untione fredda, come el'o= glio erudo et acerbo, che chiamano Omphacino, coe e il rosato, e'l Melino, che di questa tale maniera di oglio si fa. Ma io ad alcuni faccio untioni di qualche sustăza piu grassa, perche non ne scorrono giu poi facilmente dal corpo. E faccio questa compositione di cera e di qualche altra cosa, che refrigeri. Hauendo satto prima il cerato che chiamano Cereleon i Medici, e ben con le mani mena tolo nel mortaio, ui porremo di qualche succo rifrige= rante, il quale in modo anco mescolaremo con la cera, che diuetino una cosa Ressa. La materia di questi cotali suc chi s'e descritta ne' libri delle simplici medicine. E quelli

13

D.F

u ij

che piu facilmente si truouano, e sono sempre alle mani, sono quel della Sempreuiua, del Solano, dell' Vmbilico di uenere, del psilij, del poligonio, del tribulo, della portu= laca, laquale non ci dà mai succo, se quando la pistamo nel mortaio, non ui inaffiamo qualche humore, che sia di sustanza sottile er aquease non tenacese crassa, quale è quella dell'una acerbaze delle rose. E questi succhi si pos= sono di estate hauere, ui sono anco bene de gli altri, che di altri tempi si trouano, come della lattuca, che e pure di quelli, che refrigera. La semente di lino anco cotta in acqua fa un liquore refrigerante. Io ho ueduto un Gimnastico porre su le reni d'un certo suo Athleta una laminetta di piombo, per curarlo dalle imaginationi ue neree, che egli di notte dormendo sentiua. Il che facendo io fare ad un certo plebeio, che in questa indispositione si trouaua, se ne senti egli bene, e me ne ringratio. Vn'altro che hauea la carne piu tenera, er era di piu de bole natura, non possette la durezza del piombo soffri= re. Onde io gli persuadetti, che si hauesse sparso sul let= to, oue egli dormiua, alcune delle gia dette herbe, e con es se frondimolli di Agnocasto, che chiamano, e di ruta. Di che senti egli tosto utilita. Onde l'usò e continouò poi sempre. Gli disi anco, che costuma se à mangiare conti= nouamente la semente di Agnocasto, e se ne senti bene, e me ne rese gratie. Il medesimo gli auenne usando la ruta come io anco gli disi. E gia di queste cose s'e ragiona= to ne' libri delle medicine simplici, er in quelli delle uir= tu e faculta de' cibi, che scritti habbiamo. Questo solo,

come cosa necessaria, ui aggiungeremo hora, che si deb= bano fuggire del tutto le untioni fredde, che di papaue= ro e di madragora si fanno, che gia ne anco niuna di que ste cose gli si uuole applicare, ne si uogliono queste her be ne anco spargere sul letto, quando nel loro supremo uigore, e forza si trouano, perche si possono queste anco usare sparse, come dell'altre s'è di sopra detto. Anzi io ordinai una uolta ad uno, che esperimentasse in questo caso le rose, spargendole nel letto, come s'e detto, e ne sen ti colui giouamento senza offensione alcuna delle reni. Io pensai anco un'altro rimedio non mica male, per quel li, che in questa indispositione si trouauano, e l'isperien= za istessa mi mostrò quanto egli susse buono, perche la isperienza si unole tenere in luogo di regola,e di giudi ce nelle cose, che ha l'huomo à fare, ne si dee scriuere, che una cosa gioui, non hauendola prouata, saluo se non ui fe aggiungeßi anco questa conditione, di non hauerne an= cora fatta la pruoua. Or che cosa è dunque questa, che io diceua hauere prouata in questo caso cosi utile, cioe per coloro, che si cumulano molto di seme genitale, che poi richiede, e cerca di essere cauato fuori? Doppo che costo rosi seranno mediocremente pieni, cenando di cibi di bo= no succo, uolendo andare à dormire, usino il coito, er il di sequente hauendo ben dormito, & alzandosi di letto si lascino frecare con un panno di lino, sin che appaia su per la pelle il rossore. Poi usino una mediocre fricatione con oglio. E trapostoui un poco di tempo in mezzo, gu Lino un poco di pane ben fermentato, e cotto sotto il te

m iij

store uino, e cosi ritornino poi al lauoro loro consueto. In quel tempo però, che ua in mezzo tra le fricationi con l'oglio, e gustare del pane, dourà passeggiare un poco, seui è luogo uicino, oue possa comodamente farlo, eccetto se il freddo de l'inuerno ui ostasse, pche allhora à me parrebbe meglio lo starsi dentro. Ad un certo Gra matico trauagliato spesso dal malcaduco, mostrai una quasi simile uia per corroborarsi lo stomaco per mez= zo del cibo. E se ne senti merauiglioso giouamento. Et io allhora uenni magiormente in speranza di douere aiu tarlo quando da lui intesi, che allhora quel male l'af= fliggeua, quando si trouaua egli lunga hora digiuno e senza mangiar, et allhora anco piu, quando fra quel mez zo l'hauese è dolore alcuno, è ira assalito. Di piu, miraua anco io molto à la dispositione, e fattezze sue, e dimandandolo io di alcune cose, mi confesso, che si sentia molto spesso lo stomaco travagliato dalla colera. Ma io uorrei questa cosa nel generale persuadere à tutti colo= ro, che questi scritti legeranno, & à quelli principal= mente, che se ben non hanno l'arte della medicina, hanno nondimeno molto esfercitato e desto l'ingegno, che non uogliano, come il uolgo fa, cost anche esti uiuere à guisa di pecore, edi animali irragioneuoli, ma che con la ispe rienza e con l'uso cerchino piu tosto di sapere qual ci= bo, ò qual beuanda lor noccia, er appresso quale moto e quanto è quello, che è loro dannoso. Il medesimo osser uino delle cose ueneree, se egli giouino, òse egli noccino, e quanto iteruallo di tepo tral'una lotta uenererea l'al

Th

TO G

MIZI

tra traposta, fache ella lor gioui, ò noccia, perche, come s'e gia detto, alcuni se ne sentono grauemente offesi. Al tri senza niuna lesione al mondo continuano insino à la uecchiezza questo atto uenereo, Ma e questo e quello di rado si troua, cio è che tanta lesione se ne senta ò che nul la mai. Tutto quello, che è loro posto nel mezzo si sten de à maggior numero di persone, con differentiadi piu e dimeno. E quelli, che non sono à fatto grossoni, eroz zi, mache hanno desto l'ingegno (che gia non puo o= ogn'un sapere questo) facciano questa osseruatione, che io dico, di uendere quale è quello, che loro gioua, o uo= ce, che io gli so dire, che mentre uiuono sani, in pochi si= me cose hauranno de' medici bisogno. Haueua io fin qua scritto, quando hauendo un mio amico tutto questo libro letto, diceua una fola cosa mancarui, la quale era stata da me lasciata di sopra per dirla appresso o questa era la medicina, che di succo di pomi si compone, la quale è molto utile à destare l'appetito in coloro, do ue ne e poco, & à conquocere il cibo per quelli, che po= co il conquocono, o in somma d corroborare il uentre. Lodato dunque il buon giudicio del amico, ui aggiunsi anco di che egli mi accennò. Et è questa la compositione di succo de pomi. Togli due sestarij romani di succo di pomi cotogni, degli piu dolci, e piu grossi, e meno acer= bi (era il Sestario di presso à xx. oncie (e con questo succomescola altre tanto mele ottimo, or un sestaroe mezzo di aceto. Queste cose si uogliono su la bracia me diocremente quocere, e cauatane la schiuma ui porrai

u iiÿ

dentro tre oncie di zenziuero, e due di pepe bianco. Poi si unole di nuono nel medesimo fuoco porre, e lasciarlo quocere, fin che uenga à crassezza di mele, con la quale crassezzasi sogliono fare le medicine stomatice. Questa medicina è anco gioueuolißima à quelli, che hanno de= bole il segato. E si dee auertire che ella si uuole torre spe tialmente à digiuno, & un mediocre cocchiaro la uolta, benche s'ella anco doppo mangiare si toglie, non nuoce punto. Si puo anco commodamente dare innanzi cena, se ben chi la toglie ha la mattina desinato. Ma il suo pro= prio tempo si è préderla due hore ò tre innanzi mangia re. Che se noi uorremo piu astringerla, potremo anco di succo solo di cotogne farla. Ma per chi si sente di di= stemperato calore afflitto il uentre, ò pure che à qual= che modo di colera abondi, se ne dee torre uia & il zen ziuero, e'l pepe, e darli il succo de'pomi solamente con aceto e con mele à la gia detta crassezza cotto. Per co= loro poi, che banno il uentre di mediocre temperameto; tal che ne di colerico, ne di flegmatico escremento il colmino, bastera porui la metà della misura, che s'è det ta di sopra, così del pepe, come del zenziuero, cio è una oncia di pepe, o una e mezza di zenziuero. Per quelli, che hanno freddo il temperamento, ui porremo quattro oncie di zenziuero, & tre, ò due e mezza di pepe. Po= tremo anco, hauendo questa medicina al mediocre modo preparata, in usandola aggiungerui del pepe. Et à que= sta guisa giudichiamo douersi prouedere e rimediare à coloro, che hanno in diuersi membri i temperamenti re pugnanti, e contrarij. Di quelli poi, ne gnali si uede ine qualita di temperamento in ciascuna parte ò delle simi=lari, ò delle istrumentali del corpo, si parlera in un'al=trò libro.

# DI CORNELIO CELSO.

COME SI DEBBA GOVER = NARE CHIE SANO.



'HVOMO sano, che e si sente bene, & è libero, non si dee à legge niuna sottoporre, ne hauere del medico, ne della spetiaria dibisogno. Egli bisogna uiuere uariamete la uita, hora in contado, hora nel la citta, ma piu spesso in

contado, dee nauigare, andare à caccia, riposarsi à le uol te, ma piu spesso essercitarsi, perche la poltronaria, e la inertia dissa il corpo, e li toglie il uigore, la fatica à l'incotro il costrma e corrobora, quella il sa presto nec chio, questa li conserna lunga la gionentu. Giona anco à le nolte usare bagni caldi, à le nolte freddi, hora ungersi hora suggirlo. No dee risparmiare maniera alcuna di ci bo, che usi il popolo. Alle nolte si dee egli ritronare in conniti, alle nolte ritrarsene, hora dee piu del debito mã

giare, hora nulla piu. E dee due nolte piu tosto, che una il giorno mangiare e sempre molto, pure che possa con= quocerlo, e digerirlo. Mà come questi cosi fatti esserciti, e cibi sono necessarij, cosi sono quelli de gli Athleti, so= uerchi, perche tralasciandosi per qualche necessitaciuile, l'ordine del'esercitio, se ne sente il corpo afflitto. E que glicorpi, che si colmano forte di cibo, à la guisache fan= no gli Athleti, prestisimo diuengono e uecchi, & infer mi. Il coito poi non si uuole ne troppo affettare, ne trop po fuggire. Quando egli è raro, eccita e destail corpo, quando egli e poi speso, non in numero, ma per natura, cio è hauendosi rispetto à la eta & al corpo, sappiasi, che egli non è dannoso, se non conseguita languidezza, ne dolore del corpo. Questo istesso coito è peggiore di giorno, e piu securo di notte, se à ruel di giorno pero non seguita tosto il cibo, ese doppo questo di notte non bisogna tosto fatigare, ruegliare. Queste cose si uogli ono da sani serbare, guardandosi di non perdere, e con= sumare nella sanita quello, che li potrebbe poi nelle in= firmita giouar, e soccorrere.

IL FINE.

In Venetia per Michele Tramezzino.

M D X L I X.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2

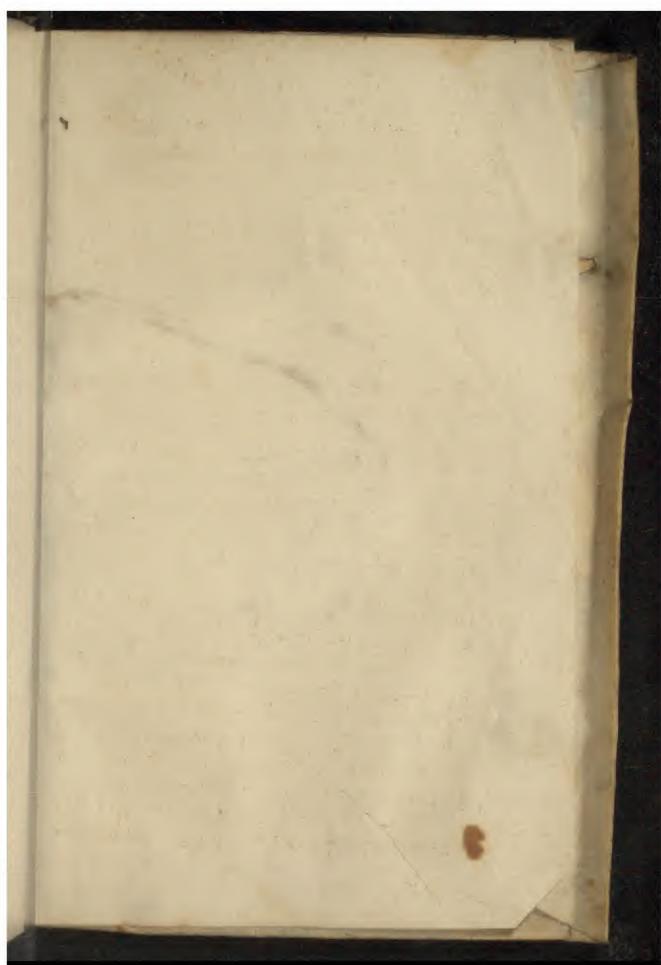

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London. 2617/A/2